

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Henry Seymer Hanfêrt :

DORSET.

17001 e. 194

H.10

. . • 

# STORIA PITTORICA

## DELLA ITALIA

DAL RISORGIMENTO DELLE BELLE ARTS FIR PRESSO AL FIRE DEL XVIII, SECOLO

## DELL'ABATE LUIGI LANZI

ANTIQUARIO I. . R. IN FIRENZE

EDIZIONE QUARTA

TOMO QUARTO

GVE SI DESCRIVONO LE SCUOLE LOMBARDE DI MANTOVA, MODENA, PARMA, CREMONA E MILANO

FIRENZE

PRESSO FILIPPO MARCHINI

MDCCCXXII.



#### DELLA

# STORIA PITTORICA

### DELLA ITALIA SUPERIORE

LIBRO SECONDO.



#### DELLE SCUOLE LOMBARDE.

Considerando io i principi e i progressi della pittura nella Lombardia, ho fermato meco medesimo, che la sua storia pittorica dovesse distendersi con un metodo affatto diverso da tutte le altre. La scuola di Firenze, quelle di Roma, di Venezia e di Bologna possono riguardarsi quasi come altrettanti drammi, ove si cangiano ed atti e scene, che tali sono l'epoche di ogni scuola; si cangiano anche attori, che tali sono i maestri di ogni nuovo periodo: ma la unità del luogo, ch'è una medesima città capitale, si conserva sempre; e i principali attori e quasi protagonisti sempre rimangono se non in azione, almeno in esempio. Ha, è vero, ogni capitale il suo Stato, e in esso deon ricordarsi le varie città e le vicende di ognuna; ma queste sono d'ordinario così connesse con quelle della metropoli, che facilmente siriducono alla stessa categoria, operchè gli statisti hanno appresa l'arte nella città primaria, o perchè in essa l'hanno insegnata, come nella storia della veneta scuola si è potuto vedere: e i pochi ch'escon fuor d'ordine, non alterano gran fatto la unità della scuola e la successione de'racconti. Diversamente interviene nella storia della Lombardia, che ne'miglior tempi della pittura divisa in molti domini più che ora non è, in ogni Stato ebbe scuola

diversa da tutte le altre; e contò epoche pur diverse; e se una scuola influì nello stile dell'altra, ciò non intervenne o sì universalmente, o in tempo così vicino, che un'epoca istessà possa convenire a molte di loro. Quindi infino dal titolo di questo libro ho io rinunziato al comun modo di favellare, che nomina scuola lombarda, quasi ella fosse una sola e potesse rassomigliarsi, per figura, alla veneta, che in ogni luogo tenne per sovrani maestri prima i Bellini, quindi Tiziano e i miglior contemporanei, di poi il Palma; e formò in oltre certi caratteri di disegno, di colorito, di composizione, di maneggio di pennello, che facilmente la distinguono da ogni altra scuola. Ma in quella che dicon lombarda, la cosa è altramente. Troppo son diversi per ridurgli ad un gusto e ad un'epoca istessa que'fondatori, Leonardo, Giulio, i Campi, il Coreggio. So ch'essendo il Coreggio lombardo di nascita, e inventore di un nuovo stile che a moltissimi di questa parte d'Italia servì di esempio, si è dato nome di scuola lombarda a'seguaci delle sue massime; e per suoi caratteri si son sissati i contorni pieni, i volti alquanto ridenti, l'impasto de'colori lucido e forte, la frequenza degli scorti, lo studio specialmente del chiaroscuro. Ma limitata così la scuola, ove riporremo noi i mantovani, i milanesi, i cremonesi, i tanti altri che, nati pure in Lombardia e quivi fioriti, e oltre a ciò educatori di molta posterità, meritan pur luogo fra'lombardi?

Per queste considerazioni ho creduto meglio di trattar separatamente di ogni scuola, fermandomi dove più e dove men tempo, secondo che il numero de professori e delle notizie loro consiglieranno. E di alcune di queste scuole sono state separatamente compilate già le notizie; avendo de pittor cremonesi scritto lo Zaist, e de modenesi il Cav. Tiraboschi; benemerito perciò de pittori, come fu per più vasta opera benemeritissimo de letterati, raro uomo e della cui perdita portiamo ancora funesto l'animo. Nelle altre scuole il Vasari, il Lomazzo, le Guide delle

città, alcuni autori da citarsi a convenevol tempo, le osservazioni che ho fatte e i ragguagli presi in ogni luogo mi forniranno i materiali; onde la storia pittorica di Lombardia, che fra quelle d'Italia è la meno cognita, acquisti per mio mezzo qualche maggiore schiarimento.

## CAPITOLO I

#### SCUOLA MANTOVANA.

#### EPOCA PRIMA

## Il Mantegna e i suoi Successori.

rdisco da Mantova, da cui ebbon origine le due scuole Mantegna. quasi gemèlle, la modenese e la parmigiana. Chi volesse risalire al monumento più antico che l'arte del colorire abbia in quello Stato, potria rammentare il celebre Evangeliario che si conserva a S. Benedetto di Mantova; dono della Contessa Matilde a quel monistero ch'ella fondò e che lungamente n'ebbe le ossa, trasferite nel passato secolo al Vaticano. Sono in quel libro che dal dotto e gentile P. Ab. Mari mi fu mostrato, certe picciole istorie della vita e morte di N. Donna, che non ostante la barbarie de'tempi mostrano tuttavia qualche gusto, nè credo aver veduta di quella età altra opera che l'eguagli. Al qual proposito non è inutile l'osservare, che in secoli meno barbari e a noi più vicini l'arte del miniare ebbe in Mantova assaissimi coltivatori, tra'quali un Gio. de Russi che circa il 1455 miniò per Borso Duca di Modena la Bibbia Estense in gran foglio, ch'è uno de'più rari pezzi di quella insigne raccolta. Ma in genere di pittura non mi è noto artefice che ivi fiorisse innanzi al Mantegna; e solo si può far menzione di qualche opera anonima de'secoli XIV e XV vivuta fino a'dì nostri. Del primo di questi secoli vidi nel chiostro di S. Francesco un sepolcro eretto nel 1303, e sopra esso una Madonna fra vari Angioli, figure rozze e sproporzionate; colorite

però eon sì forti e vivaci tinte, che mi parve una maraviglia: nè dubito di fondare in tal monumento una prova della pittura risorta in Lombardia per ingegno de'nazionali, dacchè e la sua età è anteriore all'epoca de'giotteschi sparsi per l'Italia, e il suo stile è diverso. Del secolo XV vidi altra Madonna sopra un altare similmente di S. Francesco: chiunque ne fosse l'autore, mostra che l'arte era a que'dì uscita già dalla infanzia, non però era giunta a quel grado a cui la condusse il celebre Andrea Mantegna, del quale altre due volte ci è caduto in acconcio di scrivere nel corso dell'opera; ed ora de'farsi di bel nuovo.

Comunque la gloria di aver prodotto al mondo il Mantegna non possa più contrastarsi a Padova, come si è fatto MARTHERA in altri tempi; la sua scuola fu in Mantova, dove sotto gli auspici del Marchese Lodovico Gonzaga si stabilì con la sua famiglia, non lasciando però di operare altrove, e segnatamente in Roma. Esiste, ancorchè guasta dal tempo, la cappella che per Innocenzio VIII dipinse nel Vaticano; e si conosce che la imitazione dell'antico, sempre da lui tenuta, in quella città per la moltiplicità degli esemplari divenne migliore. Egli non cangiò mai la maniera che già descrissi quando lo considerai in Padova scolare dello Squarcione; andò sempre perfezionandola. Restano a Mantova alcune opere degli ultimi suoi anni, e trionfa sopra tutti il quadro in tela della Vittoria. Nostra Signora nel mezzo di vari SS., fra'quali S. Michele Archangelo e S. Maurizio che le tengono il manto, accoglie sotto di esso Francesco Gonzaga ivi genuflesso, e distende sopra lui la mano in segno di protezione: alquanto indietro compariscono due protettori della città, S. Andrea e S. Longino, e innanzi al trono S. Giovanni fanciullo e S. Anna, come han creduto il Vasari e il Ridolfi poco esatti nella descrizione di questa pittura; perciocchè il rosario che ha in mano, la fa ravvisare per la Principessa moglie del Marchese di Mantova genuflessa ivi col marito. Mantova non ne ha forse altra che sia visitata ugualmente e ammirata

da'forestieri. Fatta nel 1495 porta egregiamente i tre secoli che ha già compiuti. E' una maraviglia a vedere carnagioni sì delicate, armature sì lucide, vesti sì ben cangianti, frutte aggiunte per ornamento freschissime e rugiadose. Ogni testa può servire di scuola per la vivacità e pel carattere, e alcune anco per la imitazione dell'antico; il disegno tutto sì nel nudo, sì nel vestito ha una pastosità che smentisce l'opinione più comune, che stil mantegnesco e stil secco siano una stessa cosa. Vi è poi un impasto di colore, una finezza di pennello e una grazia sua propria, che a me pare quasi l'ultimo passo dell'arte prima di giugnere alla perfezione che acquistò da Lionardo. La tela lavorata a opera fa ricordare di quello squisito gusto, a cui lo abituò lo Squarcione, facendogli venir quadri in tela da vari luoghi; e tutto il resto della pittura lo scuopre un pittore che non risparmia nè colore nè tempo per far cosa che contenti prima il suo cuore, poi l'occhio altrui.

Tuttavia il suo capo d'opera, secondo il giudizio del Vasari, fu il trionfo di Cesare in vari quadri, che, predati dai tedeschi nel sacco della città, sono iti a finire in Inghilterra. Erano in una gran sala del palazzo di S. Sebastiano, che fu perfezionata, dice l'Equicola scrittore delle cose patrie, da Lorenzo Costa pittor eccellentissimo, aggiungendovi quella pompa che solea seguire il trionfante, e gli spettatori che vi mancavano. Perite queste pitture di Andrea, restano altre considerabili sue reliquie in un salone del castello, che il Ridolfi chiama la camera degli sposi. Vi si trovano copiose composizioni eseguite a fresco; ed in esse alcuni ritratti della famiglia Gonzaga tuttavia in buono essere, e alcuni Genj sopra una porta così gai, agili, festosi, che nulla più. Nelle quadrerie è più raro che non si crede; e i veri suoi quadri non si conoscono solamente dalla sveltezza, o dalle pieghe rettilinee, o dal paese gialliccio e sparso di certi sassolini minuti e tagliati; ma dalla perizia del disegno e dalla finezza del pen-

nello. Nè credo ch'egli conducesse moltissimi quadri da stanza, occupato in opere maggiori di pittura e in moltissime d'incisione. Vi è chi ha contate di lui oltre a cinquanta stampe, in gran parte assai folte di figure; opere che dovettero torgli una gran parte della sua età migliore. Ora, come dissi, vuol restringersi il loro numero; se a ragione o a torto, i posteri forse il sapranno.

Andrea influì molto nello stile di quel secolo; e se ne veggono imitazioni anche fuori della sua scuola che in Mantova fu molto florida. Fra'migliori allievi si contano Francesco e un altro suo figlio. Vi è una lor carta, in Francesco cui promettono di terminare la camera del castello poc'anzi MANTECKA lodata, ove Andrea non avea dipinto che le pareti. Essi vi aggiunsero il bello sfondo della volta. Chiunque lo esamina dee confessare che la scienza del sotto in su, di cui si fa autore il Melozio, per opera del Mantegna e de'suoi crebbe e quasi giunse a perfetta età. In questo lavoro sono alcuni putti leggiadrissimi in vedute diverse, che scortano mirabilmente; nè si scambierebbono con quei del Melozio; quantunque il suo Paradiso fatto alla chiesa de'SS. Apostoli fosse poi segato e posto nel gran palazzo Quirinale. Gli stessi giovani Mantegni, in una cappella lor gentilizia alla chiesa di S. Andrea, ove il padre avea fatta la tavola dell'altare, aggiunsero i quadri laterali; e quivi pure a lui ersero un bel deposito nel 1517, che tortamente si è creduto da molti l'anno ultimo di sua vita, quando costa da'libri autentici, ch'egli nel 1505 avea chiuso l'estremo giorno.

Morto il Mantegna tenne il primato in quella corte Lorenzo Costa, di cui più largamente si tratterà nella Lorenzo scuola bolognese. Ornò di varie storie il palazzo e di varie tavole le chiese; continuandovi la sua dimora sotto Francesco e poi sotto Federigo fin dopo il 1525, in cui dipinse il quadro della cappella sua gentilizia. In essa a somiglianza del Mantegna voll'esser deposto. All'esempio pure di lui stabili in Mantova la famiglia; e i suoi discen-

denti saran prodotti in epoca più moderna. I giovani Mantegni non deon rimoversi da questa più antica; e con CARLO DEL loro dee computarsi Carlo del Mantegna, il quale stato con Andrea lungamente, avea ottimamente appreso il suo stile che poi recò in Genova come vedremo. Credesi che Carlo avesse parte ne'lavori del palazzo e della cappella riferiti di sopra, e in altri che si ascrivono a' mantegnesi; fra' quali son due istorie dell'Arca nel monistero di San Benedetto di Mantova, ove si rivede la maniera di Andrea ampliata alquanto, ancorchè di forme men belle. Ma di costoro è raro trovarne cosa certa; confuse le opere loro da'dilettanti con quelle del caposcuola per la somiglianza del gusto e del nome. Così pure è avvenuto in un punto istorico molto interessante. Perchè il Coreggio studiò, come sembra, sotto Francesco Mantegna, si è creduto scolar di Andrea, morto quando l'Allegri non contava che dodici anni.

Più celebri de' precedenti furono Gianfrancesco Carotezsco Ca-to e Francesco Monsignori veronesi. Il primo si avanzò tanto, che Andrea mandava fuori le opere di lui per di sua mano. Fu ritrattista iusigne e compositor buono non meno in piccioli quadri che in grandi; adoperato da' Visconti di Milano e nella corte di Monferrato, e più che altrove nella sua patria. Comunque operasse ne'primi tempi, in certe tavole si direbbe più armonioso e più grande che non fu Andrea; come nella gran tavola di S. Fermo a Verona e nell'altare degli Angioli a S. Eufemia, i cui laterali han due Vergini con manifesta imitazione di Raffaello. Non dee confondersi con Carotto suo fratello e scolare, che gli è di gran Monsigno- lunga inferiore. Francesco Monsignori non è da conoscersi in Verona, ma in Mantova ove si stabilì, onorato dal Marchese Francesco della sua confidenza e rimeritato con larghi premi. Ancor questi se non arriva alle belle forme e alla purità del disegno che fu nel maestro, si avvicina maggiormente al gusto moderno; contorni più pieni, pan-

RI.

neggiamento men trito, morbidezza più ricercata. Ne'ritratti anche degli animali fu lo Zeusi del suo tempo; fino ad aver fatto inganno a un cane vivo con un cane dipinto. E' ottimo prospettivo; e nel refettorio de Francescani si vede N. S. fra gli Apostoli con un'architettura che quantunque ritocca non lascia di far grand'effetto. Nel pulpito della lor chiesa è un S. Bernardino con un S. Lodovico, una delle opere sue più belle; e altrove gradi con figurine che paiono miniature. Ebbe un fratello Girolamo dell'ordine di S. Domenico assai valente. E' sua fattura il Cenacolo ch'esiste nella gran Girciamo Monsignolibreria di S. Benedetto, ch'egli copiò in Milano da quel di Leonardo, e si tiene da alcuni la miglior copia che ci rimanga di quel miracolo dell'arte. Di alcuni vicentini scolari di Andrea ho scritto altrove; e di un cremonese pur suo discepolo scriverò a suo tempo. Nè perciò sarà compiuta la serie di questa scuola; rimanendone sempre molti più ignoti, de'quali qua e là per Mantova duran pitture a fresco nelle facciate, nelle chiese, e nelle Gallerie quadri a olio che più si avvicinano a' difetti del Mantegna che alle sue virtù.

## EPOCA SECONDA

## Giulio Romanó e la sua Scubla.

Estinta in Mantova la scuola de' mantegneschi, un'altra più bella e più rinomata ne sorse ivi, che potè a Roma stessa destare invidia. Era succeduto a Francesco il Duca Federigo, principe di una grandezza d'animo e di un amore per le belle arti, che ad eseguir le sue idee niun artefice mediocre saria bastato. Per mezzo di Baldassar Castiglione, già grande amico di Raffaello, fu impegnato Giulio Romano a recarsi in Mantova ingegnere insieme e pittore di Federigo. Il primo incarico l'occupò più che il secondo. La città danneggiata dalle acque del Mincio, le fabbriche o malsicure o male ideate, le architetture inferiori alla dignità di una capitale, gli porsero continua materia di esercitare il suo talento e di divenire quasi un nuovo fondatore di Mantova; fino a poter dire il Sovrano per un trasporto di gratitudine, che Giulio era più padrone della città che non n'era egli stesso. Queste opere sono stesamente riferite in più libri di architettura. L'ufficio che richiedesi alla mia penna è far rislettere, ch'egli forse unico in tutta la storia, dopo avere innalzate fabbriche grandiosissime e bellissime di palagi, di ville, di tempi, ne dipinse e ornò una considerabile parte per se medesimo; e in tale occasione si formò in Mantova de'suoi aiuti e de'suoi allievi una scuola pittorica che continuò per lunghi anni a far onore alla patria e alla Lombardia.

Giulio Romano.

Opere di Noi considerammo Giulio nella scuola romana come Giulio e scolare ed erede e continuatore delle opere di Rassaello: insegnare qui des comparire come maestro, che siegue il metodo

del suo caposcuola in operare e insegnare. Venne in Mantova e vi trovò una dovizia di antichi marmi che poi sì andò sempre accrescendo; della quale non son che piccoli avanzi le statue, i busti, i bassirilievi, che ora si custodiscono nell'accademia. A tal suppellettile adunata da'Gonzaghi si aggiungeva la sua propria. Ricchissimo era di disegni non meno copiati dall'antico in Roma, che fatti da Raffaello. Nè poca ricchezza erano i suoi propri studi; non vi essendo stato disegnatore che abbia meglio congiunta la fecondità delle idee con la sceltezza, la celerità con la correzione, la dottrina della favola e della storia con una certa popolarità e facilità di trattarle. Dopo la morte del maestro cominciò a secondar più liberamente il suo naturale che inclinavalo meno al leggiadro che al fiero; e lo conduceva a operare più coll'uso acquistatosi in molti anni di esercizio, che col consiglio preso dalla natura e dal vero. Fu dunque per lui un giuoco il ridurre il palazzo di Mantova e il gran suburbano del Tè (per tacer di tante altre opere) a quel grado che il Vasari descrive, e che in parte vedesi a'nostri di. Tante camere con soffitti dorati, tanti stucchi e sì belli, che ne son cavate le forme per istruzione della gioventù, tante storie e capricci così bene ideati e legati fra loro, tanta varietà di lavori adattati a sì vari luoghi e soggetti, formano un complesso di maraviglie, la cui gloria Giulio non divide con altro artefice: egli ideò sì vaste opere, egli le condusse, egli le perfezionò.

Era solito di preparare i cartoni, e, fattigli eseguire dagli scolari, ripassava poi col suo pennello tutto il dipinto, n'emendava i difetti, e improntava da per tutto la immagine del suo gran carattere. Questo metodo aveva egli appreso da Raffaello; e dal Vasari è lodato come il migliore per far grandi allievi. Sventura di Ginlio è stata, che le sue pennellate al Tè furon poi ricoperte da pennelli moderni; onde la gentile favola di Psiche, le morali rappresentanze della umana vita e quella terribil guerra dei

Giganti con Giove, ove parve sfidar Michelangiolo nella robustezza del disegno, presentan oggi la composizione e il disegno di Giulio, ma non la sua mano. Meglio si conosce questa alla R. corte nella guerra di Troia, nella storia di Lucrezia, e ne'piccioli gabinetti che ornò di grotteschi edi capricci ingegnosissimi. Quivi or si direbbe un Omero che tratta armi, ora un Anacreonte che rappresenta ebrietà ed amori. Nè poco s'impiegò anco in soggetti sacri particolarmente pel duomo, che per commissione del Cardinal Gonzaga, fratello di Federigo e tutore del picciol nipote, non solo edificò, ma ornò ancora in parte; dico in parte, perciocchè morte gli vietò di veder compiuta la insigne opera. Le pitture che condusse in altre chiese da se medesimo e senza opera di aiuti, non sono moltissime; e per tali si additano particolarmente le tre istorie della Passione colorite a fresco in S. Marco; e quel S. Cristoforo nel maggior altare della sua chiesa, ov'è rappresentato pieno di robustezza, e tuttavia gemente sotto il peso del Signore dell'universo, che in figura di fanciullo porta su gli omeri; racconto originato dal nome stesso di Cristoforo. Veniamo alla scuola di Giulio in Mantova. Ella non occuperà molte pagine: perciocchè non mescolò, come altrove si è fatto, la maniera di Giulio con altre estere: fu attaccatissima al suo capo; e in ogni volto, per così dire, si riveggono le sue sembianze istesse, ritratte però disugualmente.

Si contano in essa alquanti esteri, fra'quali il più celebre riuscì il Primaticcio che Giulio adoperò assai negli stucchi; e invitato egli a'servigi del Re di Francia lo mandò in sua vece: ciò basti per ora, dovendo egli più compiutamente conoscersi fra' bolognesi. I veronesi, che nella piazza dell'erbe conservano un bello affresco col ALBERTO nome di Alberto Cavalli savonese, han creduto questo pittore scolar di Giulio, ma senz'altro fondamento che d'uno stile negl'ignudi somigliantissimo a quello del Pippi. E' cosa strana che di sì valent'uomo in Italia non si

conosca nè altra opera nè altra memoria per quante ricerche ne sian fatte: nè saria inverisimile ch'egli ancora cangiasse clima, e morisse in paese estero. Benedetto Pa- Banzon regni da Pescia erasi abilitato già in Roma insieme con Bartolommeo da Castiglioni, col Paparello da Cortona, con Gio.da Leone; uomini de'quali non so che ci avanzi altro che il mero nome: ove il Pagni venuto con Giulio in Mantova è stato dal Vasari considerato a par di qualunque altro. Di sua mano, oltre ciò che ne resta in patria, è in S. Andrea di Mantova un S. Lorenzo degno di tanta scuola. Compagno di questo nelle tante opere del Tè fu Rinaldo Mantovano, il più gran pittore di quella città a RINALDO giudizio del Vasari che ne compiange più volte il breve corso di vita. La tavola di S. Agostino alla Trinità lo qualifica grande fin dalla giovanezza: vero è che il disegno di quell'opera par sopra la sua età, e se ne crede da alcuni autore il maestro. Più lungamente visse Fermo FERMO Guisoni, che colorì in duomo la Vocazione di S. Pietro e di S. Andrea da un cartone il più studiato e il più bello che facesse Giulio. Se ne veggono altre opere parte disegnategli dal Bertani, parte anco del tutto sue; com'è una Crocifissione a S. Andrea, opera per disegno e per forza di colorito commendatissima.

. Il Vasari ha omesso in questa serie non pochi altri che i mantovani han ricuperati alla scuola di Giulio e alla patria loro; fra'quali un Teodoro Ghigi, o Teodoro man-Teodoro tovano, com'egli soscrivesi; disegnator grande, é così pratico della maniera del caposcuola, che lui morto ne compiè in servigio del Principe alcuni lavori in città e in villa. Ippolito Andreasi dipinse similmente molto su IPPOLITO i cartoni di Giulio, e fece quadri di merito in S. Barbara e altrove. Di un Francesco Perla si additano in duoma Francesco due freschi alla cappella di S. Lorenzo; di un Gio. Bati- Penla.
Gio. Bati- Gio. Batista Giacarolo una tavola a S. Cristoforo; l'uno e l'altro sta Giacamen celebri in questo ruolo. Raffaello Pippi fu figlio del RAFFARLO caposcuola: non ne avanza se non la memoria onorata,

pe'lietissimi principi della sua carriera, acerba per l'immatura sua morte.

Dopo Giulio continuò a operare e ad istruire il Cay. Gio.

GIO. BATI-STA BERTA-

Batista Bertani di lui allievo, come si dice, e compagno ne'viaggi di Roma; grande architetto, scrittor buono in questa facoltà, e pittore a un tempo di abilità non vol-Domenico gare. Insieme con un fratello, per nome Domenico, dipinse alcune stanze nel castello di corte; e nel duomo fabbricato da Giulio, e in S. Barbara ch'è opera del Bertani stesso, ed in altre chiese fece dipingere varie tavole a diversi pittori; e di alcune egli medesimo diede il disegno. Questi fu quasi il Giulio del Duca Vincenzio, ma con differenza notabilissima. Perciocchè non solo è vero ciò che il Vasari ne scrive, non aver lui nel sapere uguagliato Giulio; ma è vero altresì, che i suoi aiuti lo hanno per la maggior parte avanzato. Suoi aiuti furono Gio. Batista del Moro, Geronimo Mazzuola, Paol Farinato, Domenico Brusasorci, Giulio Campi, Paol Veronese; le opere de quali collocate in quel duomo o nella sagrestia di esso, onorano non meno il santuario che la città. Ciò sia detto senza pregiudizio del suo merito che fu grande, specialmente in disegno; e lo mostra quella S. Agata martoriata da' manigoldi, che, fatta con disegno del Bertani da Ippolito Costa, assai più si avvicina al far di Giulio, che altre opere d'Ippolito fatte di sua invenzione.

Vi è ragione di credere che Ippolito fosse della stirpe Ippolito di Lorenzo Costa, insieme con Luigi e un altro Lorenzo, ammendue Costa e mantovani. D'Ippolito asserisce l'Orlandi che fosse scolare del Carpi. Il Baldinucci lo annovera nella scuola di Giulio, o perchè frequentasse la sua accademia, o perchè in altra maniera si giovasse della sua direzione e de' suoi esempi: e veramente il suo stile ne dà qualche indizio. Il Lamo, che scrisse de' pittor cremonesi, ce lo descrive come un maestro che circa il 1538 istruiva Bernardino Campi; e con ciò ne dà luogo ad argomentare, che ancora Luigi suo fratello fosse iniziato da lui

nell'arte. Luigi riuscì pittor debole, e la maggior sua ce- Luigi a lebrità la trae dal cognome. Lorenzo Costa mantovano è Costa. nominato dal Vasari fra gli aiuti di Taddeo Zuccarl circa il 1560, ed è verisimile che nascesse da Luigi o da Ippolito, e che tal nome gli fosse imposto, come costumasi, in memoria dell'altro Lorenzo Costa suo avo o per qualsia modo ascendente. Leggesi più volte nella Guida di Mantova scritta dal Cadioli, che la tale o tal pittura è de'Costa senza indicazione di nome proprio; e par veramente che costoro lavorando in un medesimo studio avessero un certo stil di famiglia non accurato molto nè dotto, ma formato di pratica. Ha qualche vaghezza di teste e qualche studio di tinte; nel resto è minuto; non esatto, non ombrato a bastanza; manierato sul fare di chi vorrebbe imitare la leggiadria di Giulio, non di chi ne vorrebbe emular la forza. I Costa son tenuti in Mantova gli ultimi seguaci della grande scuola; nè altro allievo so che facessero dal Fachetti in fuora, che tutto si diede ai ritratti.

Giovami qui rammentare, che Giulio a imitazione di Raffaello formò col suo gusto grandi artefici in altre professioni. Erano in lui quelle idee generali della proporzione e del bello, da cui traea le particolari direzioni di ogni lavoro; condizione invidiabile di quel secolo, in cui i grandi uomini erano tutto insieme pittori, plastici e architetti; e influivano dalle grandi opere dell'arte fino a'piatti di maiolica e alle cornici di legno. Non so se in genere di verzure e di frutti si formasse Giulio qualche Gio. da Udine a norma di Raffaello: so che Camillo mantovano, CAMILLO MANTOVAche dal Vasari su detto in far verdure e paesi rarissimo(a), fiorì circa a questo tempo. Di costui resta qualche fresco in patria; ma più che ivi par che lavorasse in Venezia, in Urbino e a Pesaro nel palazzo Ducale; dove in una

<sup>(</sup>a) Nella Vita del Genga. Tomo IV.

da quel grande artefice.

Camillo lavorato con tanto amore, che negli alberi si conterebbe ogni fronda. Si formò sicuramente Giulio il suo Gio. BatiPerino per gli stucchi; e fu, oltre il Primaticcio, un Gio. Batista Briziano, comunemente detto Gio. Batista Mantovano; e in lui pure ebbe il suo Mircantonio, che intagliò in rame molte pitture del maestro e di altri valentuomini di quella età. A lui dee aggiungersi Giorgio Ghisi, o Ghigi, che fiorì contemporaneamente. Succedette a costoro Diana Mantovafiglia di Gio, Batista (a), celebre per le sue incisioni; e molti anni continuò fra mantovani questa lode introdottavi

Un altro genere di belle arti, cioè la miniatura, ebbe D. Giulio la sua perfezione da uno scolare di Giulio, e su D. Giulio Crovio. Clovio di Croazia, Canonico Regolare Scopetino, tornato poi al secolo con dispensa del Papa. Questi avea da principio rivolto l'animo alla maggior pittura; ma Giulio che in lui scorse un talento singolare per le figure picciole, volle che a queste si applicasse; e prima che niun altro l'insegnò in Roma il modo di adoperar le tinte e i colori a gomma e a tempera: fu promosso poi nell'arte di miniare da Girolamo da'Libri veronese. E'tenuto principe in questa professione. Il suo disegno mostra dello studio in Michelangiolo e nella scuola romana, ma più si avvicina alla pratica di un buon naturalista; graziosissimo nel colorito, e maraviglioso in perfezionare le cose anche più minute. Gran parte de'suoi lavori furon fatti per Sovrani e per Principi, nelle cui biblioteche trovansi libri da lui miniati con una verità e vivezza, che par vedere quegli oggetti impiccoliti in una camera ottica piuttosto che dipinti. Nota il Vasari che alcune delle sue figure in un uffizio della Madonna fatto pel Card. Farnese non eccedevano la misura di una picciola formica; e che nondimeno ogni

(a) Si trova chiamata civis Volaterrana per l'aggregazione a quella città; esempio da non trascurarsi quando diversi scrittori a un pittor medesimo assegnano diverse patrie.

parte vi era puntualmente distinta. E' pregio dell'opera leggere presso quell'istorico tutta la descrizione delle miniature quiv'inserite, nelle quali scelse anche temi da abbondare in figure, come la processione del Corpus Domini di Roma e la festa del Monte Testaceo: fu opera di nove anni, e fu distribuita in 26 picciole istorie. Per privati lavorò ritrattini in gran numero (nella qual'arte è dal Vasari uguagliato a Tiziano) ed anche qualche quadretto. Questi però son rarissimi nelle raccolte. N'esiste una Deposizione nella libreria de'PP. Cisterciensi a Milano, pittura di un fare originalissimo, ma che spira in tutto il gusto dell'aureo secolo. Non sono alieno dal credere che Giulio promovesse in Mantova questo medesimo studio; avendo io quivi vedute bellissime miniature, quantunque d'incerte mani. E' anche da notar col Vasari, che per opera di Ginlio migliorarono le arti non in Mantova solamente, ma in tutta la Lombardia, voce che nel suo linguaggio include anche porzione dell'odierno veneto Stato. Ciò abbiamo veduto in parte; e in parte vedremo nel corso di questa istoria.

#### EPOCA TERZA

Decadenza della Scuola e Fondazione di un'Accademia per avvivarla.

Dopo i tempi di Giulio la scuola di Mantova non mise nuovi germogli che valessero a par de'primi. Il genio di

que' Sovrani fu sempre più disposto a invitare altronde pittori di grido con sicurezza di esser subito ben serviti, che a promovere nella gioventù suddita uno studio tardo a fruttificare, facile a disperdersi. Ne abbiam contato un buon numero trattovi dal Duca Vincenzo per l'ornamento .delle sue chiese; di alcuni de'quali si valse anche pe'palazzi. Vi ebbe di poi in qualità non men di architetto che di pittore Antonmaria Viani detto il Vianino, cremonese di patria e scolar de'Campi. Sul loro stile è il fregio che cinge la Galleria di corte, ove in fondo d'oro scherza fra lieti festoni una turba di fanciulletti graziosissimi dipinti a chiaroscuro. Su lo stesso gusto de'Campi fece varie pitture sacre; come il S. Michele a S. Agnese, il Para-

diso alle Orsoline; e, dopo il Duca Vincenzo, servì i tre suoi successori, morto in Mantova e stabilitavi la

famiglia.

Dopo breve corso di tempo fu ivi dichiarato pittor di DOMENICO corte Domenico Feti romano, la cui educazione avuta dal Cigoli altrove descrissi. Ferdinando prima Cardinale, poi Duca di Mantova, lo avea di Roma condotto in sua corte, ov'ebbe agio di vieppiù crescer nell'arte, studiando ne'migliori lombardi e ne'veneti ancora. Dipinse per tempj e per gallerie molti quadri a olio; un de'quali rappresentante la Moltiplicazione de pani è ora nell'Accademia di Mantova: pieno di figure veramente grandi piuttosto che

grandiose; ma variate, scortate, colorite da buon maestro. Più copiosa opera condusse nel coro del duomo; ancorchè ne'lavori a fresco, siccome pure intervenne al Cigoli, abbia men lode che in quegli a olio. Fra molte virtù che regnano nelle sue composizioni, ha il difetto di esser troppo simmetrico nell'aggruppare; onde pari a pari si corrispondano con un ordine che in architettura contenta l'occhio e la mente, non così in pittura. I disordini giovanili tolsero alla pittura in Venezia questa bella indole nel suo miglior fiore. S'impiegarono anche in servigio di quella corte, ove il gusto delle belle arti su quas'ingenito, Tiziano, il Coreggio, il Genga, il Tintoretto, l'Albani, il Rubens, il Gessi, il Gerola, il Vermiglio, il Castiglione, Lodovico Bertucci, ed altri valentuomini or chiamativi per qualche particolare commissione, or tenutivi stabilmente per lungo tempo. Quindi quella città divenne una delle più ornate d'Italia; e quantunque saccheggiata nel 1630 abbia perduto un tesoro di pitture ch'erano nel palazzo Ducale ed ora son distratte in più luoghi, ritiene nondimeno in privato e in pubblico quanto basta a trattenere per molti di la curiosità de'colti forestieri.

Nè ella intanto lasciò di produrre ingegni abili alla pittura, siccome furono il Venusti, il Manfredi e il Facchetti; de'quali tre dipintori, perchè vivuti in Roma, si parlò in quella scuola; e nella parmigiana altresì avrà luogo Giorgio del Grano, creduto di Mantova, e nella cremonese Andrea Scutellari, che in quella si stabilì. Un di quei che vissero in patria è Francesco Borgani, il quale Francesco dalle pitture del Parmigianino trasse una maniera plausibile, con cui condusse non pochi quadri in S. Pietro e in S. Simone, in S. Croce e in più altri luoghi, degno veramente di esser noto più che non è. Fiorì questi fin dopo la metà del passato secolo.

Circa i medesimi anni venne di Parma ancor giovinetto e in Mantova si stabili Gio. Canti, il cui merito Gio. Casta vuol cercarsi nelle Gallerie ove sono i suoi paesi e le sue

Lo Schi-Venoglia.

battaglie; non nelle chiese ove sono le sue tavole veramente mediocri; uomo che riponeva la sua bravura nella prestezza. Fu suo scolare lo Schivenoglia, o sia Francesco Ranieri, e valse parimente in battaglie e in paesi, superiore al maestro nel disegno, inferiore nel colorito. Buon G10. Ca- paesista similmente e più ne'freschi che a olio fu Gio. Cadioli, scrittore delle pitture di Mantova, che in questo secolo fondò ivi l'Accademia del diseguo e ne fu il primo direttore.

GIO. BAZ-ZANI.

Gio. Bazzani allievo del Canti sortì miglior indole che il maestro per la pittura, e miglior fondamento si fece coltivando l'animo con la erudizione ed esercitando il pennello nel copiare ottimi esemplari. Più che in altri studiò in Rubens, le cui vie s'ingegnò di battere fin che visse. Ha lavorato non poco in Mantova, e nella vicina Badia, specialmente a fresco, e sempre d'una maniera immaginosa, facile, spiritosa, che fa onore al suo ingegno. Tutti consentono che lo avesse grandissimo; ma perchè storpio e cagionoso non potè esercitarlo come avria voluto; senzachè la fretta appresa dal Canti scemava per lo più il pregio alle sue opere.

BOTTANI,

Giuseppe Bottani cremonese, dopo fatti a Roma i suoi studi sotto il Masucci, si stabilì in Mantova e vi acquistò riputazione di buon paesista sul far di Poussin, e di figurista ancor buono sul far del Maratta. I migliori suoi quadri son fuor di quella città; e in una chiesa milanese, dedicata a'SS. Cosma e Damiano, è di sua mano una S. Paola che si congeda da' domestici; pittura non inferiore a quella del Batoni che le sta appresso. Felice lui se avesse operato sempre con pari impegno: si vedrebbe in ogni sua composizioné un buon seguace della scuola di Roma. Ma per la fretta non fu simile a se stesso; e nella città ove insegnava si contano appena in pubblico una o due pitture, fra le molte che vi ha fatte, da paragonarsi alla milanese. Il lettore può oggimai aver notato nel corso di questa istoria, che lo scoglio più fatale alla riputazione de'pittori è la fretta. Pochi sono che possano far presto e bene.

L'Accademia di Mantova non solo sussiste, ma fornita-da' Principi di Casa d'Austria di splendida abitazione, di scelti gessi, di altri sussidi per comodo della gioventù, è da computarsi fra le belle Accademie d'Italia (a). Dal ch. Sig. Volta, che n'è degno Socio, furono pubblicate fin dall'anno 1777 compendiose e scelte notizie su gli artefici mantovani; saggio di una più lunga opera che speriamo dalla sua penna abilissima ad appagarci. Di queste notizie e di altre comunicateci a voce da quel degno letterato, abbiamo sparso il presente capitolo. Abbiamo anche avuti davanti gli occhi i due Discorsi delle Lettere e delle Arti Mantovane recitati nell'Accademia e poi resi pubblici dal Sig. Ab. Bettinelli; ove così appare copioso oratore, com'è diligente istorico nelle note che vi ha aggiunte.

(a) Nello stabilimento della Rep. Italiana, secondochè recentemente mi scrive il ch. P. Pompilio Pozzetti Scolopio pubblico bibliotecario di Modena, le Accademie sono ridotte a due; l'una è in Bologna, l'altra in Milano: nelle altre città son rimase scuole di belle arti. A queste e a quelle studiosamente favorisce il Governo non altramente che alle lettere, oggetti ambedue interessantissimi della pubblica educazione. Ora con l'unione degli Stati veneti si è confermata ed accresciuta di maestri quella di Venezia già nel 1724 con decreto del V. S. instituita.

# CAPITOLO II

## SCUOLA MODENESE.

#### EPOCA PRIMA

#### Gli Antichi.

Lo Stato di Modena com'è ora riunito sotto il felice governo della Casa Estense sarà il soggetto di questo capitolo; nè altra parte della mia opera si potrà dire vagliata meglio di questa. La storia pittorica di tutto il Dominio, dopo i deboli tentativi del Vedriani e di altri scrittori più volonterosi che sagaci, è stata recentemente illustrata da un grande storico, come dissi dal bel principio. Io non deggio altro che ridurla al mio usato metodo; sceverandola anco di vari nomi, che o per la mediocrità, o per le smarrite opere, o per altro rispetto non impegnano gran fatto i lettori.

Berlik-Geri. L'antichità di questa scuola potria ripetersi fin dal 1235, se com'è certo che nel castello di Guiglia è un S. Francesco dipinto dal Berlingeri lucchese nel prefato anno, così fosse certo che il pittore facesse allievi nello Stato di Modena; il che può recarsi in dubbio. Un'altra immagine sacra spetta pure ad un modenese: è una B. Vergine fra due SS. militari, trasferita da Praga nella Imp. Galleria di Vienna; e vi si leggono di antico carattere questi due versi:

Quis opus hoc finxit? Thomas de Mutina pinxit Quale vides Lector Rarisini filius auctor; ove si de'correggere Barisini e perchè Monsig. Garampi peritissimo dell'antica scrittura così vi lesse, e perchè

questo nome più si avvicina agli altri che comunque alterati, pur si leggono del padre di Tommaso, così in Modena come in Trevigi. Quivi non so che ne avanzi altro che il nome; qui resta una vastissima opera nel capitolo de'PP. Predicatori, Vi rappresentò i SS. e i Letterati dell'Ordine, e vi scrisse il suo nome e l'anno 1352 (a). Il disegno è ragionevole secondo que'tempi, siccome appare dai rami che ne ha fatt'incidere il P. M. Federici Domenicano, che su le antichità trevigiane ci ha data una dotta opera. E' sua scoperta che il padre di Tommaso per nome Borasino, o Bizzarino, abbreviato, dic'egli. da Buzzaccarino, fu ascritto alla cittadinanza e al notariato pubblico di Trevigi nel 1315, e che la sua famiglia fu cognominata di Modena, come quella di Girolamo Ferrarese era cognominata di Carpi. In vigor di tali documenti può forse Trevigi disputare a Modena la gloria di sì onorato pittore. Io non prenderò partito in tal quistione. Rifletterò solamente, che la soscrizione non dice Thomas de Mutina, onde raccorre che Modena sia il cognome della famiglia; ma dice Thomas pictor de Mutina pinxit istud; onde concludere ch'egli ivi segnò la sua vera patria, o perchè fosse nato in Modena, o perchè indi originario ne ritenea la cittadinanza; e più gradiva di comparir modenese, che trevigiano. Comunque siasi, è grande onore per la Italia l'aver dato alla Germania un artefice, da cui gli storici di quella inclita nazione, che per equivoco lo supposero di Muttersdorff, hann'ordito la serie de'lor pittori; facendol maestro di Teodorico da Praga, a cui succedono gradatamente Wmser, Schoen, Wolgemut, Alberto Durero.

<sup>(</sup>a) Si credeva tempo fa che tal pittura fosse fatta nel 1297, perchè così leggevasi presso il quadro, e perchè così avea pubblicato il Sig. Mechel nel Catalogo della Galleria Imp. R. di Vienna. Se ora vi sia più questa memoria, non so dirlo: so che più non vi dee stare.

Dopo le pitture di Tommaso dee ricordarsi una tavola Barnaba di Barnaba da Modena, che si conserva in Alba con nome DA:MODENA dell'autore e con data del 1377; opera anteposta da uno scrittore a quelle di Giotto; e in oltre un'ancona, come Serafino dicono, di Serafino de Serafini da Modena, che contiene DE'SERAFIvari busti e figure intere, col nome pur del pittore e con l'anno : 385. Sta nel duomo della città; e il soggetto principale è la Incoronazione di N. Signora. La composizione è somigliantissima a quella che tenne Giotto e la sua scuola, a cui più che ad altra conformasi tutto lo stile della pittura; sennonchè le figure sono più grosse e, per così dire, più ben pasciute che le fiorentine. Se alcuno cerca la origine di tale rassomiglianza, rifletta che Giotto operò non solo nella vicina Bologna, ma anco in Ferrara, città che insieme con Modena fu in que'tempi in poter degli Estensi; talchè l'una città potè facilmente fornire l'altra di precetti e di esempi.

Il Vasari avvertì a Modena alcune pitture antiche a S. Domenico (e ne avrebbe potuto vedere presso i PP. Benedettini e altrove) onde raccolse che vi erano stati in ogni tempo artefici eccellenti. I lor nomi ignoti al Vasari sono Tonnaso stati in parte raccolti da'MSS. e sono un Tommaso Bassini (a), di cui non è certa epoca nè opera alcuna; e

> (a) Questa notizia tratta dal Tiraboschi non favorisce il sistema del ch. P. Federici. Questi dice, che nel secolo XIV i nomi si stroppiavano, e ne adduce più esempi (vol. I p. 53). Così spiega che Buzzaccarino sia divenuto Bizzarrino, Barisino, Borasino, e non so quale altro più brutto vocabolo in Trevigi. Ora perchè in Modena non potea divenir Bassino? E se leggendosi Tommaso di Bassino da Modena ne' monumenti del Tiraboschi, ognun vi ravvisa il nome del pittore, quello del padre, quel del paese di cui l'artefice vuol essere; perchè leggendosi nelle pitture Tommaso di Barisino o Borisino da Modena, si dovrà credere che quest'ultimo sia nome di famiglia, tanto più che rare erano allora le famiglie che per cognomi si distinguessero? Tommaso dunque voleva esser tenuto di Modena; e se questo divenne un cognome che distinguesse la sua famiglia in Trevigi, cià lu ne'seguenti anni, ed egli stesso non ne seppe novella.

BASSINI.

alquanti quattrocentisti, la cui età toccò anche il miglior secolo. V'ebbe un Andrea Campana, un'opera del quale, Andrea Campana, un'opera del quale, CAMPANA. ascrittagli ora per le iniziali del nome, è a Colorno villa del Serenissimo Duca di Parma: contiene gesta di S. Pier Martire, ed è graziosa molto e ben colorita. Bartolom-Bartocommeo Bonasia eccellente in tarsia fu pittore ad un tempo, MEO BONAe ne lasciò memoria in un quadro ch'è nel convento di S. Vincenzo. Vi son pur memorie in Sassuolo di Raffaello RAFFARLIO Calori modenese, che incominciano nel 1452 e finiscono nel 1474; e ne resta ivi a'Cappuccini una N. Signora di ottima maniera per quei tempi ne'quali servì al Duca Borso. Più tardi fiori Francesco Magagnolo morto circa i Francesco principi del secolo XVI, uno de' primi che dipingesse volti MAGAGNOin maniera che sembrassero guardare lo spettatore in qualunque punto ov'ei si trovasse. Suoi contemporanei par che fossero Cecchino Setti, di cui, perita ogni sua tavola, CECCHINO non rimangono se non fregi d'altari di ottimo gusto; Ni- Setti. coletto da Modena pittore insieme e incisore in rame dei TO DA Mopiù antichi, le cui stampe sono ambite ne'gabinetti e messe alla testa delle raccolte; Gio. Munari lodato da-Gio. Mugl'istorici e onorato dal gran nome di Pellegrino suo figlio e scolare; e finalmente Francesco Bianchi Ferrari morto Francesco nel 1510. A costui si è ascritto l'onore di avere istruito il Coreggio; cosa da non asserirsi fra le certe. Una sua tavola fu già in S. Francesco, ed era condotta con sufficiente morbidezza, comechè ritenesse dell'antica secchezza, e gli occhi fossero disegnati senza la debita rotondità.

Anche nelle altre picciole capitali circonvicine viveano pittori di merito. Reggio ha tuttavia una Madonna di Loreto dipinta in duomo da Bernardino Orsi nel 1501; e in Bernardi-S. Tommaso e altrove alcune pitture di Simone Fornari RO ORSI. detto anco Moresini, e di Francesco Caprioli. Gli nomino Francesco in questo luogo non tanto per la età in cui vissero, quanto CAPRIOLE. per la maniera che tennero conforme a'due Francia; particolarmente il Fornari: molte sue pitture si son credute di que' valenti bolognesi.

Carpi conserva reliquie anche più pregevoli delle antiche arti. Oltre un fregio di scoltura la più rozza nella facciata del duomo vecchio, opera del secolo XII, la stessa chiesa ha due cappelle ove posson vedersi i principi e i progressi della pittura in quelle bande. In una è lo Sposalizio di S. Caterina, tavola di una maniera così infante che si stenterà a trovarne in Italia esempio consimile. Più ragionevole è la pittura delle pareti; stile originale ne' vestiti e nelle idee, e forzato molto nelle mosse. L'altra cappella è distinta in varie nicchie con l'essigie di un Santo in ognuna; e in questa opera, ch'è la più tarda, traspare qualche lampo di stil giottesco. Non vi è nomenclatore che c'istruisca di pittori sì antichi. L'elenco della scuola comincia da Bernardino Loschi che, nato di padre MO LOSCHI. parmigiano, pure in alcune tavole col suo nome, si scrive Carpense. Elle se non avessero tale indicazione, si dirian dell'uno o dell'altro Francia. Servì il Loschi ad Alberto Pio, e se ne hanno memorie dal 1495 al 1533. La storia ci scuopre un suo contemporaneo in Marco Meloni, uomo di pennello accuratissimo; di cui tutto è saputo quando è detto che i suoi quadri a S. Bernardino e altrove tengono similmente del bolognese. E forse fu allievo della scuola medesima non meno che Alessandro da Carpi nominato dal Malvasia fra'discepoli del Costa.

LORENZO

ALLEGRI.

DRO DA

CARPI.

MARCO MELONI.

Finalmente Coreggio coltivò anch'esso le belle arti Antonio prima che Antonio Allegri nascesse. Non son molti anni che in quel duomo fu atterrato un fresco di ragionevole artifizio, che la tradizione ascriveva a Lorenzo Allegri, il quale in una sua carta di donazione rogata nel 1527 è chiamato Magister Laurentius filius magistri Antonii de Allegris Pictor. Costui credesi primo istruttore di Antonio Allegri figliuolo di suo fratello: certo è almeno che tenne scuola e informò alla pittura un altro suo nipote, come udii dal ch. Sig. Dottore Antonioli che prepara una copiosa vita di quel suo gran concittadino. Non son ora molte pitture in Coreggio sul gusto de'quattrocen-

tisti, onde arguire di quella scuola. Una Madonna dipinta nel 1511, quando Antonio Allegri contava anni 17, si legge nel Catalogo della R. Galleria Estense, ove fu trasferita. Si vuole di Antonio Allegri, ma non ve n'è autentico documento; e chi l'asserisse di Lorenzo avria ragione ugualmente. Lo stile è di forme mediocri, nè ha spogliato del tutto il carattere dell'antichità nelle pieghe degli abiti: è però più pastoso che nella maggior parte de'contemporanei, e più vicino al moderno stile.

Prima di passare oltre è bene prevenire il lettore di Plastici una prerogativa che questo tratto di paese, e Modena specialmente, godeva fin dal secolo XV, ed era l'abbondare di buoni plastici. In quest'arte, madre della scultura e nodrice della pittura, quella città ha poi prodotto le migliori opere del mondo; e questo, se io non erro, è il vanto più singolare, più caratteristico, più ammirabile della scuola. Celebratissimo dal Vasari è Guido Mazzoni altramente Paganini, che fin dal 1484 si conosce eccellente per una MAZZONA. sacra Famiglia a S. Margherita; statue di una vivacità e di una espressione che sorprende. Questo gran plastico servì poi a Carlo VIII in Napoli e in Francia ove dimorò per 20 anni, ridottosi poscia in patria a finir pieno di onori i suoi giorni. Lodi anche grandi dà il cronista Lancillotto a Gio. Abati padre di Niccolò e suo coetaneo, le Gio. Arati cui sacre immagini in gesso erano tenute in sommo pregio; e specialmente i Crocifissi lavorati con una notomia in ogni vena e in ogni nervo ricercatissima. Ma egli fu vinto di lunga mano da Antonio Begarelli, forse suo allievo, che Antonio coi lavori di plastica in figure grandi quanto il vero, e Beganzelli anche più, ha quasi tolto il nome ad ogni altro. I PP. Benedettini e in chiesa e in monistero ne hanno un tesoro. Visse gran tempo e riempiè quelle chiese di sepolcri, di presepi, di gruppi, di statue; senza dire ciò che operò in Parma, in Mantova e in altri luoghi. Il Vasari ne loda la bell'aria delle teste, i bei panni, la proporzione mirabile, il colore di marmo; e racconta che al Bonarruoti

parvero una eccellente cosa, e disse: se questa terra diventasse marmo, guai alle statue antiche. Non so qual elogio più specioso possa prodursi per lodare un artefice, considerando specialmente quanto il Bonarruoti fosse conoscitore profondo e difficile encomiaste. Per ultimo vuolsi aggiugnere, che il Begarelli fu anche raro disegnatore, e maestro di disegno e di plastica alla gioventù. Quind'influi nella pittura; e da lui in gran parte si vuol ripetere la correzione, il rilievo, l'arte degli scorti, la grazia quasi dissi raffaellesca in cui questa parte di Lombardia si è distinta.

## EPOCA SECONDA

## Nel Secolo XVI s'imitano Raffaello e il Coreggio.

L ali erano i preparativi per tutti que'paesi che abbiam finora considerati; ma il miglior preparativo era il natural talento dei giovani, de' quali diceva il Card. Alessandro d'Este citato dal Cav. Tiraboschi, che avean ingegno nato fatto per le belle arti. E veramente il secolo XVI ne fa piena fede; nel quale se ogni provincia d'Italia diede qualche valentuomo in pittura, questo picciol tratto ne diede tanti, quanti basterebbono per se soli a onorare un gran regno. Comincio da Modena istessa. Niuna città di Lombardia conobbe più presto di Modena lo stile di Raffaello, niuna città d' Italia o ne divenne più vaga o ne produsse in maggior numero bravi imitatori. Di Pel-Pellecarlegrino da Modena scrissi nel T. II pag. 79, chiamato no na Monata nella Cronaca del Lancillotti degli Aretusi, alias de' Munari. Si era istruito in patria, e fin dal 1509 vi avea dipinto il quadro che ora è a S. Giovanni conservatissimo e testimone della molt' abilità dell'autore anche prima di passare alla scuola di Raffaello. Ma in questa egli crebbe tanto, che il maestro se ne valse di aiuto alle logge istesse del Vaticano; e altre opere condusse in Roma or con Perino del Vaga, or da se medesimo. Alcune delle sue a S. Giacomo degli spagnuoli avean figure di un'aria gentilissima e veramente raffaellesca, siccome racconta il Titi che ne deplora il ritocco fatto senza intelligenza. Meglio che a Roma egli può conoscersi in patria, e specialmente in S. Paolo, ov'è una Natività di

Ebbe questo infelice un figliuolo che per omicidio commesso

era cerco a morte da'parenti del defunto; e trovato il padre volser contro esso il lor furore e lo uccisero; caso tragico che intervenne nel 1523. Un altro suo figlio, per congettura del Sig. Cav. Tiraboschi, è quel Cesare di ARRTUSI. Pellegrino Aretusi, che da molti scrittori è detto modenese perchè nato in Modena, bolognese da altri perchè visse in Bologna e n'ebbe cittadinanza. Questi, di cui tornerà il discorso, si formò in Bologna copiando il Bagnacavallo, nè potè aver lezioni da Pellegrino. L'ebbe Giulio da Pellegrino, e molto ne profittò, un Giulio Taraschi, di

TARASCHI. cui restano in S. Pietro di Modena pitture del gusto ro-

Alquanto più tardi cominciò ad essere in esempio alla scuola modenese anche il Coreggio; che ora lo ha per maestro, e nell'accademia riaperta magnificamente negli ultimi anni su l'esempio di Roma ne conserva il teschio (T. II p. 99). Egli molto operò in Parma, e in quella scuola posatamente ne scriveremo: dipinse nondimeno in Modena ancora, a Reggio, a Carpi, a Coreggio; e da questi luoghi parimente ebbe giovani che nel catalogo de'suoi scolari saran nominati a miglior tempo. Così cominciò egli di buon' ora ad influire nella scuola di Modena e ad esser quivi considerato com'un maestro, la cui maniera si potesse seguir con lode o emulandola in tutto o inserendola a quella di Raffaello.

mano; gusto che dicesi aver propagato in due fratelli e

trasmesso ad altri da nominarsi nel decorso.

Ció avvenne allora specialmente, quando morto l'autore, crebbe il suo nome; e quanto di meglio avea lasciato nella Capitale e nelle città vicine a poco a poco fu adunato da' Duchi Estensi nella lor Galleria, ov' è stato fin quasi alla metà del secol presente (a). Era allora Modena

(a) Francesco III vendè alla corte di Dresda cento quadri (fra questi erano cinque del Coreggio) per 130 mila zecchini, i quali furono coniati in Venezia.

-frequentata da' pittori di ogni lingua, che venivano a copiar que' divini originali e a notarne l'arte; nè i nazionali stessi lasciavano di profittarne; e della loro imitazione si trovan vestigi in ognuno di questi artefici. Nondimeno, parlando de' primi e de' più antichi, la lor predilezione e il genio loro più deciso par che sia stato per Raffaello e per lo stile romano; o sia che le merci estere si apprezzan più delle nostrali; o sia che i soli successori di Pellegrino continuarono lungo tempo a erudire la gioventù e ad aver credito in que paesi.

Saria desiderabile per la storia di sì generosa scuola, che gli scrittori ci dicessero da chi furono eruditi molti maestri che fiorirono intorno alla metà del secolo, e più oltre eziandio. Al silenzio degli storici può in qualche modo supplire la osservazione dello stile, che in non pochi tanto è raffaellesco, che può verisimilmente supporsi averlo essi attinto se non dal Munari stesso, almen da' Taraschi succeduti alla sua scuola. Di Gaspare Pagani, Gaspane che fu anche ritrattista, solo è superstite il quadro di S. Chiara; di Girolamo da Vignola qualche fresco a S. Pie-Girolamo ro: l'uno e l'altro è imitatore di Raffaello; ma il secondo è de' più felici che producesse il suo secolo. Bravo frescante si dimostra parimente Alberto Fontana, che di- ALBERTO pinse di fuori e per entro la pubblica beccheria; pitture che paiono di Raffaello, dice lo Scannelli, quantunque per errore egli le ascriva a Niccolò dell'Abate. E veramente per osservazione del Vedriani molto somiglia lo stil dell'uno quello dell'altro; o perchè ambedue lo attingessero dal Begarelli, come quel medesimo istorico par che insinui; o perchè lo derivassero per uno e per altro modo dall'accademia del Munari. Nel resto la similitudine di lor maniera non fa che molta distanza non corra fra loro; e che nelle figure di Alberto, se trovansi belle arie di teste e tinte da competere con Niccolò, non vi si noti in tutto minor disegno, e talvolta non se

Tomo IV.

che di rozzo e di pesante. Veniamo al competitore e ràgioniamone più a lungo, come richiede la dignità di un pittore che l'Algarotti conta fra' primi che sian fioriti nel mondo.

Naccord Sell' Aba-Te.

Vi è stato chi lo sospettasse istruito dal Coreggio; cosa che non si vuole disdire affatto, anche in vista di certi suoi scorti e del gran rilievo. Ma il Vasari di tal magistero non ci fa motto; e solamente rammentando il Martirio de' Principi degli Apostoli da lui dipinto a' Monaci neri, osserva che la figura di un carnefice è tolta da un quadro che il Coreggio avea posto a S. Gio. di Parma. Che che sia del maestro di Niccolino, egli ne'freschi di Modena, che si contano fra' suoi primi lavori, scuopre chiaramente il suo trasporto per la scuola romana. Lo stesso dee dirsi di que'dodici suoi quadri a fresco su i 12 libri dell'Eneide, che, segati dalla rocca di Candiano, ornan oggidì la Ducal Galleria; e soli bastano a conoscerlo eccellente in figure, in paesaggio, in architetture, in animali, in ogni lode che può competere a un egregio seguace di Raffaello. Passato in età adulta a Bologna, ove si domiciliò, dipinse sotto il portice de' Leoni una Natività del Signore di tal maniera, che nè in quelle di Raffaellino del Borgo, nè di altro educato in Roma mi è paruto trovar tanta somiglianza col caposcuola, quanto in questa. So che un gran professore solea dire, esser quella la più perfetta pittura a fresco che abbia Bologna. Ella formava l'ammirazione e l'esemplare de'Caracci, non meno che le altre opere di Niccolino rimase in quella città. Fra esse la più osservata da' forestieri è quella Conversazione di donne e di giovani, che serve di fregio a una sala dell'Istituto. Dopo Raffaello non ricusò questo artefice d'imitare anche altri. E' divulgato e saputo a mente da moltissimi pittori un sonetto di Agostino Caracci, che nel solo Niccolino trovava raccolta la simmetria di Raffaello, il terribile di Michelangiolo, il vero di Tiziano, il nobile di Coreggio, la composizione del Tibaldi, la grazia del Parmigianino: in un motto l'ottimo d'ogni miglior professore e di ogni scuola. Tale opinione, quantunque si deggia prendere come scritta da un poeta, e poeta passionato per chi onorò la sua scuola, avrebbe più seguaci, se l'Abati fosse nelle quadrerie più frequente. Ma egli è rarissimo, sì perchè lavorò quasi sempre a fresco, sì perchè in età di 40 anni passò in Francia. Vi fu chiamato dall' Abate Primaticcio per suo aiuto ne grandissimi lavori che facea pel Re Carlo IX; nè mai più rivide l'Italia. Di ciò è nata la favola ch'egli fosse scolare del Primaticcio, e prendesse da lui il cognome dell'Abate; quand' egli trasse quel casato dalla propria famiglia. In Fontainebleau esistevano circa il 1740 le storie di Ulisse in numero di 38 dipinte da Niccolò coi disegni del Primaticcio; la più vasta opera delle molte che in Francia condusse: ella fu atterrata, come riferisce l'Al-'garotti, restandone però le stampe di Van-Tulden scolare del Rubens.

La famiglia di Niccolò mantenne per molti anni e in molti soggetti la riputazione nella pittura. Un fratello di lui nominato Pietro Paolo è in onore come assai felice in Pretau dipinger furie di cavalli o mischie di guerra; sulla qual L'ADATE. congettura gli sono ascritti certi quadretti della Galleria Ducale, situati sotto quei della Eneide. Trovasi nella Cronica del Lancillotto un Giulio Camillo figliuolo di Niccolò, Giulio Camillo che insieme con lui passò in Francia; rimaso intanto DELL'ADApressochè ignoto in Italia. Notissimo, e dopo l'avo il migliore della famiglia, è Ercole figlio di Giulio; ancorchè Encorr la sua fama resti oscurata da una condotta di vita scioperata, e perciò infelice. Dipinse molto; e, come avviene in gente di tal carattere, spesso con la incuria e con la fretta sminuì alle opere il pregio. Ch'egli fosse da molto, si può raccorre meglio che dalle venali poesie del Marino, dalle incumbenze ch' ebbe dalla corte di Modena, e sopra tutto dal quadro delle nozze di Cana rimaso nella Galleria di S. A., ch'è sicuramente di bella maniera, e in molte

cose ha sapore di scuola veneta. La maggiore opera che facesse fu nella sala del Consiglio, ov'ebbe or compagno ed ora emulo lo Schedone; compagno in quelle pitture che condussero insieme; emulo in quelle che fece ciascun da se: nè in queste l'esser vinto da tanto competitore gli scema il merito. L'ultimo pittore della famiglia è Pie-Paolo pet. tro Paolo figliuolo di Ercole, morto di 38 anni nel 1630. Ne scrivo in questo luogo per non dividerlo dagli antenati, de' quali non fu indegno. Tenne la maniera del padre, ma non n'ebbe il genio; anzi in qualche sua pittura più certa si diria freddo: dissi più certa, perchè di alcune si controverte se deggiano computarsi fra le mediocri del padre, o fra le sue ottime.

Oltre i raffaelleschi e gli allievi loro io trovo de' mo-Alenesi nel secolo XVI, che han tenuto altro stile; nè ve-Engore runo di essi antepongo a Ercole de' Setti bravo incisore e pittore di molto merito. Ne resta in Modena qualche tavola d'altare, e ne ho veduti, ma raramente, quadretti da Gallerie di un disegno che più tiene del grande che del leggiadro. Nel nudo è diligente e studiato quasi all' uso de' fiorentini, spiritoso nelle mosse, forte nel colorito. Soscrivevasi Ercole de Setti, e in latino Hercules Sep-Francesco timius. Il Vedriani congiunge a lui un Francesco Madonnina, e lo qualifica come un de'più insigni pittori della città: di esso poco rimane in Modena per giudicar del suo stile. Poco anche di Giovanni Batista Ingoni emulo INCOM. di Niccolò, come lo chiama il Vasari; e quel poco non è Gio. Batis di gran considerazione. Nulla ho veduto di Gio. Batista Codibue; ma ne leggo pregiata molto la Nunziata al Carmine, ed altre opere non men di pittura, che di Domenico scultura. Grandi encomi pure trovo fatti a Domenico Carnevale per freschi di già periti: ne avanzano pochi quadri a olio; tenuti però in gran conto: uno della Epifania è in una delle quadrerie del Principe; e un altro della Circoncisione è nel palazzo de' Conti Cesi. Fu onorato anco in Roma; e per sua lode basti dire che fu adoperato quivi a restaurare le pitture di Michelangiolo, come raccontasi nelle note al Vasari.

Reggio vanta pur da Raffaello la origine della sua scuola: di lui si è tenuto discepolo Bernardino Zacchetti: dello Stato gl'istorici però e i documenti che citansi per farlo credere, se Zacnon convincono pienamente. Forse il suo quadro a S. Prospero, disegnato e colorito sul gusto del Garofolo, ed altri che assai sentono del raffaellesco, han dato luogo a tale opinione. Ma l'Italia ebbe allora dovizia di raffaelleschi formati non con la voce di quel solenne maestro, ma con le sue tavole o co'suoi rami. Lè opere che si dicon fatte da lui in Roma, e l'aiuto prestato al Bonarruoti nella cappella di Sisto, sono asserzioni dell'Azzari nel suo Compendio, non contestate da alcun antico. Più facilmente può accordarglisi, che il Giarola fosse discepolo Gianota. del Coreggio; anzi come tale lo riserbo alla scuola di Parma.

Poco appresso cominciò a fiorire Lelio Orsi reggiano, Lallo Orse ch' esiliato dalla patria si trasferì a Novellara, città a quei dì de' Gonzaghi, e quivi si stabili; ond' è comunemente chiamato Lelio da Novellara. Questo grand'uomo, di cui il solo Abbecedario avea data qualche notizia, dee al Sig. Cav. Tiraboschi l'onor di una vita ben ragionata, che trasse da più MSS. E' incerto discepolo del Coreggio, affermandolo alcuni storici, e negandolo altri. Visse però in tempo e in luogo da poter conoscerlo facilmente, studió e ritrasse le sue opere, e della celebre Notte si conserva in Verona. una sua copia presso i nobili Gazzola. Nè manca chi attesti aver Lelio del suo pennello lasciata memoria in Parma, ove han dipinto i più chiari ornamenti di quella scuola. Son corse di lui notizie favolose, e tuttavia corrono, che egli fosse scolare di Michelangiolo; che il Coreggio gli scrivesse, anzi che lo consultasse in disegno. Ben è vero ch' egli è ingegnoso, studiato, robusto disegnatore; o che fosse in Roma, come su la fede di un MS. volle il Tiraboschi; o che da Mantova derivasse in se il

gusto di Giulio; o che vedesse disegni o gessi di Michelangiolo; bastando alle grandi menti il saper la via, per. correrla sicuramente. Il suo disegno certamente non è il lombardo; e quindi nasce la grande difficoltà di crederlo: scolar del Coreggio; perciocchè se tal fosse stato, le prime. sue opere almeno avrian carattere meno forte. Ha però saputo imitarlo al pari di ognuno nella grazia del chiaroscuro. e nell'impasto de'colori, e in certe teste giovanili, belle e leggiadre. Reggio e più Novellara ebbono di lui molte pitture a fresco, perite ora in gran parte; e dobbiamo alla gloriosa memoria di Francesco III quelle che ora veggonsi in Modena nel palazzo di S. A., trasferite dalla rocca di Novellara. Poche tavole d'altare rimangono in pubblico nelle due città; distratte le altre: una delle quali, ove co' SS. Rocco e Sebastiano dipinse il S. Giobbe, fu da me veduta in Bologna nello studio del Signor Armanno. Certe altre che si danno per sue in Parma (a), in Ancona, in Mantova, non son punto certe; e vi è tutta l'apparenza per credere, che Lelio, divisi i suoi anni fra Reggio e Novellara, non se ne allontanasse nè per lungo tempo nè per gran tratto; e così rimanesse men cognito di molti pittori d'inferior rango. Con ciò si rende ragione del si-.. lenzio che ne ha tenuto il Vasari, il Lomazzo, il Baldinucci, e gli esteri comunemente. Dalla scuola di Lelio uscì verisimilmente Jacopo Bor-

JACOPO Borbone.

ORAZIO

bone di Novellara, che nel 1614 dipinse agli Osservanti di Mantova una parte del chiostro; e Orazio Perucci, di cui son oggi superstiti vari quadri in case private, e una RAFFARLLO tavola a S. Giovanni. Scolar dell' Orsi certamente fu Raffaello Motta, conosciuto sotto il nome di Raffaellino da Reggio, da cui ebbe la patria alcuni pochi lavori a fresco; genio grandissimo e degno di aver Roma per suo teatro, come già scrissi, e di esservi pianto quasi un nuovo Raffaello spento innanzi tempo.

<sup>(</sup>a) V. il P. Affò pag. 27.e 124.

Carpi ebbe in questo secolo Orazio Grillenzone, che Orazio molto stette in Ferrara, ove conosciuto dal Tasso fu onorato da sì rara penna e reso immortale con quel dialogo che ha per titolo Il Grillenzone o l'epitafio. Quivi però non se ne addita opera di pittura; e in Carpi stessa tutto ciò che si dice suo lavoro, non è certo che sia. Non parlo qui del celebre Girolamo di Carpi; perciocchè egli fu ferrarese, come avvertii. Di Ugo da Carpi, in quanto pittore, potria tacersi: fu mediocre quando dipinse col pennello; e forse men che mediocre quando per certa sua bizzarria dipingeva con le dita, e notavalo a piè del quadro, siccome fece nella immagine del Volto Santo a S. Pietro di Roma. Di lui però dee farsi onorevole ricordanza come d'inventore delle stampe di legno di due e poi di tre pezzi, onde si esprimessero le tre tinte; le ombre, i mezzi ed i chiari (a). Così potè comunicare al pubblico

Ugo da

(a) I tedeschi trovano in Germania l'arte delle stampe in legno a chiaroscuro, prima che Ugo la facesse conoscere agl'italiani. Producono in prova di ciò le carte di Gio. Ulderico Pilgrim, le quali, benchè gotiche, dice il Sig. Huber pag. 89, fanno un effetto ammirabile quanto al chiaroscuro. Lo vogliono antichissimo, e con lui nominano Mair e più altri che vi si segnalarono intorno al suo tempo. Nulla però ci dicono del lor meccanismo, che forse non fu quello di Ugo.

Non è fuor di proposito rammentar qui il nuovo metodo d'incidere all'uso olandese per l'imitazione dell'acquerello, quantunque non si faccia in legno ma in rame. Si è introdotto anche in Toscana mercè le diligenze dell'abilissimo Sig. Cav. Cosimo Rossi patrizio pistoiese, vicepresidente dell' Accademia; che indagatolo con molti esperimenti, e datine i primi saggi in alcuni Sepolcri di solido stil egizio di sua invenzione, n'è stato imitato in più altre stampe, e specialmente nel Viaggio Pittorico del Traballesi. E' desiderabile che il Sig. Cav. predetto continui a fare il medesimo in opere di architettura e prospettiva, nelle quali val molto ancor col pennello, emulando assai felicemente lo stile del Canaletto. Il metodo si riferirebbe per minuto; ma è più complicato e lungo di quel che comporti la brevità che sogliam tenere in sì fatti temi.

vari disegni e invenzioni di Raffaello con più evidenza che Marcantonio istesso non avea fatto, e aprire a' posteri una nuova via quasi di pittura a chiaroscuro assai facile a replicarsi ed a propagarsi. Il Vasari ne scrive sul fine della Introduzione; e quivi e altrove celebra l'ingegne di Ugo fra' più acuti che avesse l'arte.

## EPOCA TERZA

## I Modenesi del secolo XVII sieguono per lo più i Bolognesi.

N el secolo XVII non si estinse del tutto in Modena e nello Stato il gusto recatovi dal Munari, e quello introdottovi dal Coreggio e da Lelio; avendolo pur conservato certi loro allievi o seguaci: ma venne decrescendo a misura che i caracceschi prendevan credito e traevano a poco a poco dietro i loro esempi le altre scuole d'Italia. Si sa che alcuni modenesi frequentarono la loro accademia; e Bartolommeo Schedone è contato dal Malvasia Bartolomfra gli scolari de Caracci. Se ciò è vero, convien credere o che le sue prime pitture non si conoscano, o ch'egli salutasse quella scuola appena dal liminare: mercechè nelle opere anche grandi che si additan per sue, raro è che si trovi traccia dello stil de' Caracci. Sembra piuttosto ch'egli si esercitasse intorno a'raffaelleschi della sua patria, ma singolarmente intorno al Coreggio di cui erano ivi tanti originali. Esistono nel palazzo pubblico le sue pitture a fresco, lavorate a competenza di Ercole Abati circa il 1604; e fra esse la bella storia di Coriolano e le sette Donne che figurano l'Armonia: chi le osserva vi trova un misto de' due caratteri detti poc' anzi. Vi è poi in duomo una mezza figura di S. Geminiano con un putto da lui ravvivato, che si attiene al suo pastorale, e quasi il ringrazia: è delle sue migliori opere, e par vedere un lavoro del Coreggio. Questa somiglianza si decantava fin d'allora in altri suoi quadri mandati altrove; e il Marini ne parla in una sua lettera come di una maraviglia. Lo Scannelli, che scrive circa a 40 anni dopo la morte dello Schedone,

gli conferma tal lode; ma per una perfetta imitazione vi avria voluto più pratica e più fondamento: credo che intenda del disegno e della prospettiva, in cui pecca talvolta. Nel resto le sue figure nel carattere e nella mossa son leggiadre; e il suo colorito a fresco è dei più gai e dei più vivi: a olio è più serio, ma più accordato, nè sempre esente dagli effetti che han prodotti le cattive imprimiture della età de' Caracci. I suoi quadri in grande, come quella Pietà ch' è ora nell' Accademia di Parma, sono della ultima rarità: rari molto sono gl'istoriati, come in Loreto quelle due Natività di N. Signore e di N. Donna posti per laterali a una tavola di Filippo Bellini. Delle Sacre Famiglie e di simili quadretti devoti se ne trova, ma non gran copia, e nelle Gallerie son molto preziosi; fino a pretendersi di uno di essi quattromila scudi, come il Tiraboschi racconta. Ricca n'è la corte di Napoli, ove passarono con gli altri quadri Farnesiani anche quegli che lo Schedone, servendo al Duca Ranuccio suo larghissimo. mecenate, avea dipinti per la corte. Questo artefice non visse nè operò molto, distratto dal giuoco; in cui avendo perduto una grossa somma, morì accorato verso il finire del 1615.

CAVEDONE.

I tre che sieguono si appartengono alla scuola de' Ca-GIACOMO racci anche per lo stile. Giacomo Cadevone nato in Sassuolo, ma vivuto fin dall'adolescenza fuor dello Stato, è tenuto per uno de' miglior seguaci di Lodovico. Giulio Seconiari modenese fu anche in Roma e a Mantova, ove dipinse per la corte non pochi quadri periti nel sacco del 1630. Ciò che ne resta in patria, e specialmente il Transito di N. Signora nel sotterraneo del duomo con quattro scudi all'intorno, produce un vero rincrescimento che Giulio non sia noto nelle quadrerie, come altri allievi dei CAMILLO Caracci. Camillo Gavassetti pur modenese ha similmente merito più che nome, e perchè morto giovane, e perchè molto addetto a' lavori a fresco, che rimanendo ove son fatti limitano assai la fama all' artefice. In Piacenza si co-

GAVASSET-

nosce meglio che in Modena, o in Parma, o in altra città. Il presbiterio della chiesa di S. Antonino ha un suo dipinto con immagini tolte dall' Apocalisse, e così ben eseguite, che il Guercino, quando era in Piacenza a farvi l'opera sua migliore, ne dicea grandi elogi; e tuttora contasi fra le cose più belle di quella città ornatissima. Vi è dentro un grande, uno spiritoso, uno scelto, con tanta grazia e unione di tinte, che soprende coll'insieme e appaga anco parte per parte: solo spiace talora qualche mossa alquanto violenta, e qualche figura meno studiata. Egli anteponeva la sollecitudine alla finitezza; e n'ebbe disputa (riferita dal Baldinucci ) col Tiarini che sosteneva e faceva il contrario; onde in Parma in lavori d'importanza gli fu anteposto. Tuttavia a Piacenza in S. Maria di Campagna, ove han dipinto a competenza istorie scritturali, reggesi il Gavassetti al confronto del Tiariani e degli altri competitori, che furon molti e valenti per quella età.

Quando in Bologna succedettero a' Caracci gli allievi loro, continuò la gioventù del vicino Stato di Modena a istruirsi da' bolognesi che vedeva pregiati nella corte Estense. Vissero allora Francesco I e Alfonso IV, che nella storia del Malvasia si posson conoscere addettissimi a' caracceschi; altri de' quali invitarono al servigio loro; di altri si valsero pe' lor palazzi e per le lor feste; di tutti vollero e disegni e pitture, le quali si esposero or nelle chiese, or nella gran quadreria divenuta per essi una delle più ricche di Europa. Quindi i pittori che sieguono deon ridursi a una sola scuola, eccetto pochissimi; fra quali è il Romani da Reggio. Par certo ch'egli studiasse in Ve-Il Romani. nezia, e quivi si affezionasse a Paolo ( nel cui stile dipinse i Misteri del Rosario) e più anche al Tintoretto, alla cui norma si attenne il più delle volte, e molto felicemente.

Guido Reni fu a Gio. Batista Pesari o maestro o pro-Gio. BATItotipo; se questi come fu guidesco nella Madonna a S. Paolo, così era nelle altre opere comunemente; di che

non si può far giudizio, essendo egli poco vivuto, e peralcun tempo in Venezia, dove morì prima di farsi nome. Guido stesso fu certamente istruttore di Luca da Reggio Berkando e di Bernardo Cervi da Modena. Di Luca ho scritto nel precedente libro. Il secondo a giudizio di Guido era di un talento rarissimo nel disegno; e, benchè morto immaturamente nel contagio del 1630, ha lasciate opere in duomo e in altre chiese, che non invidian forse quelle di Giovanni Luca. Dalla scuola medesima uscì Giovanni Boulanger di Troyes pittore della corte di Modena e maestro in quella città. Nel palazzo Ducale sono vari saggi di questo pennello veramente tenero, quantunque le imprimiture men

> buone gli abbian talora fatto onta. E' felice nelle invenzioni, coloritor vivo e bene accordato, spiritoso nelle mosse, non senza qualche taccia di soverchio entusiasmo. Il sacrificio d' Ifigenia, se è suo lavoro, come si dice, basta a conoscerne il valore; quantunque ivi la figura di Agamen-

none sia velata di una maniera più capricciosa, che non conviene a soggetto eroico. De' due suoi allievi e seguaci Tommaso migliori Tommaso Costa di Sassuolo e Sigismondo Caula di Modena, il primo riuscì coloritore robusto, e può dirsi universale pittore, adoperato volentieri dalle vicine corti e dalle città finitime in prospettive, in paesi, in figure: molto ne ha Reggio, ove visse comunemente; non poco ne ha Modena, e quivi singolarmente se ne pregia la cupola IL CAPLA. di S. Vincenzio. Il Caula non uscì di patria che per meglio erudirsi in Venezia. Di là tornò con uno stile copioso e ben colorito; siccome notò l'Orlandi in proposito del

pitture che fece per gli altari e pei gabinetti. Vari reggiani furono incamminati alla pittura da Lionello Spada è dal Desani suo allievo ed aiuto nelle molte VERCELLE- opere che in Reggio condussero: e sono Sebastiano Ver-81, Armani cellesi, Pietro Martire Armani, e sopra tutti Orazio Ta-TALANI. lami. Questi non si contentò, come gli altri due, di fermarsi

gran quadro del Contagio a S. Carlo. Cangiò poi le tinte e diede in languore; e di tal tempra sono per lo più le

în patria; viaggiò per l'Italia, studiò indefessamente nei Caracci, e talmente si comportò nelle figure, che si torrebbe per uno de'loro allievi. In Roma, ove fu due volte, molto attese alla prospettiva: ne osserva le leggi fino allo scrupolo nelle architetture nobili e grandiose che introduce fra le sue composizioni; e in tutto il suo fare ama la sodezza più che l'amenità. La patria ne ha molte opere; e ne loda singolarmente due grandi quadri copiosissimi di figure, che veggonsi nel presbiterio del duomo. Imitò il suo stile Jacopo Baccarini, di cui il Buonvicini ha incisi Jacopo Baccarini. due quadri; un riposo di Egitto e un S. Alessio morto, che si veggono in S. Filippo. La maniera di questo pittore è molto condotta ed ha vaghezza sufficiente. Lo stesso Talami in prospettiva erudi Mattia Benedetti prete reg. Matria giano lodato nell' Abbecedario, che insieme con Lodovico Bernorta suo fratello tiene in questa schiera onorato posto. Dal consorzio di Lionello si scompagna almeno nel gusto Paolo Proto Emilio Besenzi gran seguace dell' Albano, o per educa- Breenze. zione o per natural talento che ciò avvenisse. Reggio ne ha pitture specialmente in S. Pietro, che ne provano il sommo valore; e oltre a ciò ne ha statue e fabbriche di assai buon gusto, avendo egli su l'esempio de' migliori antichi riunito in se il possesso delle tre arti sorelle.

Il Guercino contribuì anch' egli allo Stato uno scolare eccellente in Antonio Triva di Reggio. Costui si fece co- Antonio, a noscere in varie città d'Italia, e in Venezia stessa, ove FLAMMINIA condusse una sorella pittrice per nome Flamminia, e ammendue per lavori fatti anche nel pubblico ebbono encomiaste il Boschini. Talora, come all'Orto in Piacenza, è così fido al maestro, che non cede a Cesare Gennari. Altrove è più aperto; ma tien anche ivi una maniera non lontana affatto dalla sua scuola e sicuramente bella, 🐇 come lo Zanetti ne scrive; e, se io non erro, anche piena di verità. Egli passò in fine alla corte di Baviera, e quivi servì fino a morte.

Al Guercino pure, come imitatore del suo stile, appar-

Lonovico tiensi Lodovico Lana, comechè istruito dallo Scarsellini e annoverato perciò da alcuni tra' ferraresi. Ma il Lana più verisimilmente nacque nel modenese; e in Modena fu la sua sede e la sua scuola. Il concetto di lui è grande in quella città sì per molte altre belle produzioni, e sì particolarmente pel quadro nella chiesa del Voto, ove rappresentò Modena liberata dal flagello della pestilenza. Egli a giudizio comune non fece miglior pittura, e poche ne son oggi per quelle chiese che gareggino con questa per composizione, per disegno, per forza di colorito, per armonia, per non so qual novità e copia d'immagini, che arresta. Il Lana è degl'imitatori più liberi che avesse il Guercino: ne ritiene la macchia (benchè men forte) e il gusto nel tutto; in certe mosse ha del Tintoretto o piuttosto dello Scarsellini; ma nel colorito e nelle idee de' volti ha carattere di originalità. Fu rivalità fra lui e il Pesari, com'era fra' lor capiscuola, anche per la opposizione dello stile. Par che il Pesari cedesse, giacchè si trasferì e visse a Venezia; ove l'altro rimaso in Modena fu direttore di un'accademia che allora sostenuta dal suo credito era celebrata in Italia. Il nome del Lana è tuttavia chiaro in Bologna e nelle città vicine; e nella Italia inferiore non è estinto: il più che se ne vegga per quadrerie son teste di vecchi, piene di maestà e tocche con cert' arditezza di pennello, che lo dichiara pittor valente.

Quei che fiorirono dopo lui di Modena o dello Stato si Bonaventi erano la più parte istruiti altrove. Bonaventura Lamberti di Carpi fu sotto il Cignani, siccome notai nelle scuola romana. Questi ebbe ivi degno teatro. Nella stessa età Francesco visse in Modena e assai vi dipinse Francesco Stringa, che a niuno, se io non erro, avria voluto esser simile più che al Lana e al Guercino stesso. Altri del primo il credè scolare, altri del secondo; e solo è certo che si formò su le opere loro e di altri eccellenti maestri, che soprintendendo alla grande Galleria Estense potè consultare a

suo bell'agio. Fecondissimo da natura d'idee, spiritoso e prontissimo di mano, dipinse molto, nè senz'applauso, in duomo e per varie chiese. Ciò che lo caratterizza è uno stile carico di scuro e con proporzioni di corpi che dan . nel lungo, non senza qualche nota di capriccioso nelle mosse e nella composizione. Invecchiando tornò indietro, com' è costume.

Fu il primiero istruttore di Jacopo Zoboli; il quale Zoboli. passato di là in Bologna, e indi a Roma, vi si fermò e vi morì nel 1761 con credito di buon pittore. Sel conciliò singolarmente nella chiesa di S. Eustachio, ove primeggia fra' più moderni in quel suo S. Girolamo, che spira diligenza, finezza di pennello, armonia di colori non comunale in que' tempi. La primaziale di Pisa ebbe di sua mano un S. Matteo che con la imposizione del sacro. velo dedica a Dio una giovane Principessa, quadro grande. Dallo Stringa e dalla sua scuola iniziati furono all'arte altri due modenesi Francesco Vellani e Antonio Consetti, Francesco Vellani e Antonio Consetti, Vellani, a morti con poco intervallo di tempo in questi ultimi anni. Antenio Ambedue presentano un gusto analogo al bolognese della età loro. Il primo però non è accurato in disegno come il secondo, che ne fu rigido osservatore e lodato maestro. Vero è che per una certa crudezza di colorito non finisce di appagar l'occhio; cosa non nuova in chi uscì, come lui, dalla scuola del Creti. Modena e lo Stato non penuriano dei lor quadri. Altri artefici più moderni con onore sottentrarono a tali antecessori: ma io, senza deviare dal mio solito proponimento, tralascio di nominargli. Il luogo coopererà sempre alla istruzione; essendo esposta nella Galleria di Sa A. una raccolta di disegni e di pitture che fa onore all'Italia, non che al genio sempre signorile e purgato della Famiglia Estense che l'adunò. Nè ha mancato di tempo in tempo di provvedere alla gioventù anche il sussidio dell'accademia. Ella vi era fin da' tempi del Lana; e più volte si è chiusa e poi riaperta fino al Consetti e più oltre ancora. Ma era troppo difficile in tanta vicinanza dell'accademia

di Bologna tenerne in piedi un'altra che avesse e nome e concorso (a).

Professori Questa nazione abilissima ad ogni opera d'ingegno della inferiore pittu- ha dati alle arti- de' professori ragguarde voli anche in Lopovico altri generi; un Lodovico Bertucci da Modena dipintor Bentucci. di capricci che allora furono bene accolti anche nelle Pellegai- Reggie, e vi son forse tuttavia sotto altro nome; un Pel-BO ASCANI. legrino Ascani carpigiano fiorista insigne, a cui, dopo RUBBIANI. molto intervallo di tempo, succedè Felice Rubbiani. Fu scolar del Bettini, compagno ne' viaggi e imitatore nel gusto; e visse accetto in corte e in città e nelle vicinanze: i March. Riva di Mantova gli commisero fino a 36 quadri, che variò egregiamente. V'ebbe pure MATTEO un Matteo Coloretti da Reggio eccellentissimo ritrattista, MARGHERI- Una Margherita Gabassi riuscita felicemente in quadri fa-TA GABASSI PAOLO ceti. E degno auche di essere rammemorato un Paolo Gipertoni di Modena, stabilito però a Lucca, e quindi men noto in patria. Fu di merito non ordinario in grotteschi a fresco, che variava con animaluzzi d'ogni specie toccati con vero spirito. Piacque pure in paesaggi, che dopo sua morte crebber di stima e son ricercati tuttavia.

Moltissimi del Dominio di Modena si segnalarono in Girolamo ornati e in architetture; come Girolamo Comi, le cui belle prospettive meriterebbono che le avesse accompagio. Bati-gnate con figure migliori; e Gio. Batista Modonino (per errore Madonnino negli Abbecedari) che in Roma figurò molto, e forse ne restano i freschi in palazzo Spada: egli morì in Napoli nel contagio del 1656. Miglior soranti del avuta quivi in questo secolo Antonio Ioli pur modenese che fondato nelle teorie dell'architettura pas-

<sup>(</sup>a) L'ultimo tentativo per rialzarla su fatto nel 1786: durò non senza credito altri dieci anni, e nel finire del 1796 prese nome di scuola, come altrove scrissi, diretta da un maestro figurista con un aggiunto.

to in Roma, e nella scuola del Pannini si formò un de' più celebri pittori di architettura e di ornato, che vivessero nella età nostra. Acclamato per tale ne' teatri di Spagna, d'Inghilterra, di Germania, dove avea dipinto, divenne in Napoli pittore di Carlo III e del Re suo figlio. Giuseppe Dallamano idiota, e, come dicono, anal- Giuseppe fabeto, non seppe i principi dell'arte; ma per un talento straordinario, specialmente nel colorire, arrivò a sorprendere anco i dotti: visse e operò gran tempo in Torino in servigio anche della casa Reale. Il suo scolare Fassetti ebbe similmente dello straordinario; che in età Fassetti di 28. anni applicatosi prima a macinargli i colori, poi ad imitarlo, finalmente coll'assistenza di Francesco Bibiena giunse ad essere uno de' miglior pittori da teatro, che contasse la Lombardia. Era da Reggio; e quindi pure e dalla scuola del Bibiena uscì lo Zinani, e lo Spaggiasi figlio: perciocchè del padre, che morì pittore del Re di Polonia, s' ignora il maestro. A' quali si possono aggiungere il Bartoli, lo Zannichelli, il Bazzani, ed altri o spenti o ancor vivi; onde il Sig. Cav. Tiraboschi ha potuto scrivere con verità, che Reggio ha gloria di aver sempre prodotti eccellenti pittori teatrali.

Carpi ha una gloria diversa, ma grande in suo genere. Scagliola. Quivi si cominciarono i lavori a scagliola o a mischia, de'quali fu primo inventore Guido Fassi o del Conte (a). Guino La pietra specolare, detta pur selenite, n'è il primo DEL CONTE. componente; ella si stritola, e mischiativi colori e fattane per mezzo di un glutine una composizione che indurisce come pietra, se ne fa una specie di marmo, ca-

(a) Nelle Novelle letterarie di Firenze del 1771 si asserisce, che quest'arte erasi introdotta in Toscana circa due secoli indietro, e con essa imitavansi marmi e qualche scherzosa immagine. Ho cercato di veder molti de'lavori così fatti in antico o a Firenze o a Vallombrosa, ove molto in quest'arte si studiò; essi sono assai deboli; nè saprei dar loro sì vecchia età.

Tomo IV.

pace con altre industrie di prendere una gradevole lucentezza. Le prime operazioni furono cornici che paion di fini marmi; anzi ne restano in Carpi due altari di mano di Guido istesso. I suoi cittadini presero a coltivare questo ritrovamento, e chi una cosa vi aggiunse, chi un'altra. Annibal Griffoni scolar di Guido ne fece depositi; e osò GAIPPONI. di fare anco de' quadretti che rappresentassero stampe in rame e pitture a olio; tentativo che poco andò innanzi: onde di Gaspero suo figlio non si lodano se non tabernacoli e cose di simil gusto. Gio. Gavignani diede opera prima a Guido, di poi al Griffoni, e nella maestria dell'arte avanzò l'uno e l'altro. Se ne addita in Carpi per maraviglia l'altare di S. Antonio alla chiesa di S. Niccolò, con due colonne che paion porfido, e con un pallio cinto di merletto che imita egregiamente quei delle tovaglie d'altare; ed è ornato nel campo di medaglie con leggiadre figure. Nè è men perfetto in suo genere il Deposito di un Ferrari in duomo, ove i marmi son contraffatti in guisa, che qualche colto viaggiatore ne ha rotto qualche piccol pezzo per chiarirsi del vero. Sono in private case quadri figurati del Cavignani; ed uno col Ratto

di Proserpina lavorato con eleganza è presso il Sig. Avv.

Cabassi.

Le Leoni.

De' Griffoni pure furono discepoli il Leoni vivuto in Cremona, e autore di due vaghissimi scrigni del Museo Le Paltro.

Ducale di Modena, e il Paltronieri e il Mazzelli, che quentieri, e il st'arte han disseminata per la Romagna, ove ora singolarmente fiorisce. Vi si veggono altari che ingannano e l'occhio col colore e la mano con la freschezza del Gio. Massa marmo. Ma il migliore allievo de' Griffoni fu Gio. Massa Gio. Poz-Sacerdote, che insieme con Gio. Pozzuoli ha fatte maraviglie in patria e nelle città vicine, in Guastalla, in Novellara e altrove. Si provò e riuscì a maraviglia in far lontananze, giardini, ma soprattutto architetture; e ne fregiò tavolini e palliotti di altari in guisa che sembran toccare il sommo dell'arte. Ciò che Roma ha di più

grandioso, era il più gradito soggetto delle sue vedute; siccome la facciata del tempio Vaticano, il suo colonnato, la sua piazza. Il Duca di Guastalla par che si compiacesse grandemente di tai lavori; e per lui erano preparati i due tavolini che presso il Sig. D. Alberto Pio cita il Tiraboschi, e furon forse il capo d'opera del Massa. Niuna cosa parvemi in que' paesi più nuova di tali opere sparse quasi per ogni chiesa; ed è da desiderare che l'uso delle architetture in iscagliola sia frequentato, essendo uno de' più acconci a tal materia. Vi aggiunse anco figure; e la gloria di perfezionarle è toccata a Firenze; di che scrissi nel Tom. I p. 234. Qui noto soltanto, che dopo la plastica ridotta a emular la scoltura, dopo la stampa in legno ridotta quasi a parer disegno, questa è le terza invenzione che già contiamo in uno Stato non grande. Ciò vaglia a pregiarne sempre più gl'ingegni. Niuna cosa l'uomo più ambisce, ch'esser detto inventore di nuove arti: niuna cosa fa più onore alla sua ragione, e lo discerne maggiormente da' bruti incapaci d'inventare arti o di portarle oltre i limiti del loro istinto: niuna · cosa fu in maggior venerazione presso gli antichi; ond'è che Virgilio ne' campi Elisi ci rappresentò la schiera degl'inventori cinta il capo di bianche bende, e distinta come nel merito, così nel grado da tutte l'ombre volgari.

# CAPITOLO III

#### DELLA SCUOLA DI PARMA.

#### EPOCA PRIMA

#### Gli Antichi.

Contigua alla scuola di Modena pongo quella di Parma e del suo Stato; e volentieri le unirei insieme come altri ha fatto, se oltre la diversità de' Domini non trovassi in loro diversità di gusto; parendomi, come già dissi, che nella prima prevalesse la imitazione di Raffaello, nella seconda quella del Coreggio. E' questi il fondatore della parmigiana, ove per più generazioni ha avuto una serie di seguaci così attaccati a'suoi esempi, che si vede non aver mirato in altri che in lui solo. In quale stato egli trovasse Parma quando vi giunse, ne danno indizio le immagini antiche sparse per la città, che sicuramente non mostrano un progresso nella pittura pari a certe altre città d'Italia. Nè è già che Parma non aprisse gli occhi ben presto alle arti del disegno. Nel secolo XII fiorì quivi Benedetto Antelani, di cui conservasi in duomo un bassorilievo con la Crocifissione di G. C.: è produzione di rozza età; ma da quel tempo fino a Gio. Pisano non vidi forse scultura che la pareggi. Su la pittura medesima il celebre P. Affò ha tratte notizie interessantissime da cronisti editi e MSS., con cui provare che prima del 1233 si dipingevano in Parma immagini e istorie (a). Compiuto

<sup>(</sup>a) Le notizie de'pittori parmigiani comunicate da lui al pubblico parte sono inserite nella vita del Parmigianino, parte in un faceto libretto intitolato il Parmigiano servitor di piazza: alcune altre da questo dotto Religioso n'ebbi anco in voce.

il battisterio circa al 1260, fu ivi fatto quell'acconcio di pitture, che oggi può riguardarsi come uno de'più bei - monumenti che abbia l'Italia superiore in genere di antica maniera. I soggetti sono i consueti di que tempi: lo stile è meno angoloso e rettilineo che quel de'greci musaicisti; e tiene qualcosa di originalità ne' vestiti, negli ornati, nella composizione: sopra tutto mostra un raro meccanismo nelle dorature e ne' colori mantenutisi ad outa di cinque secoli in molto buon grado.

Dopo quel secolo non mancano pitture di trecentisti or con certa data, or senza essa, in più luoghi di Piacenza e di Parma. Quelle di Piacenza sono nella chiesa e nel chiostro de' Predicatori; ma la meglio conservata è una tavola a.S. Antonio Martire con istorie del Titolare in piccole figurine, tocche assai ragionevolmente, e vestite in guisa, che vi si veggono usanze municipali, per dir così, e proprie del luogo. Ne ha Parma alcune della medesima età, e certe altre che rimangono a S. Francesco di uno stile alquanto più colto deon riferirsi a Bartolommeo Grossi, Bartoloms o a Jacopo Loschi suo genero, che ivi dipinsero nel 1462. MEOGROSSI Posteriore ad essi fu un Lodovico da Parma scolare del Loseni. Francia, le cui Madonne condotte su la maniera del DA PARMA. maestro facilmente in Parma si riconoscono; e un Cristoforo Caselli ( non Castelli come lo chiama il Vasari) o Cristoforo Parmense, che il Ridolfi ricorda fra Caistoro. gli allievi di Gian Bellino. Fu autore di una bellissima no Pantavola nella sala de'Consorziali con data del 1499. Assai lo celebra il Grappaldo nel libro de partibus aedium, e appresso lui commenda il Marmitta, di cui non ci avanza pittura certa; ma vuol ricordarsi, se non altro, perchè verisimilmente MARMITTA maestro del Parmigianino. Si aggiunga a questi Alessandro Araldi allievo pur del Bellini, del quale è una Nunziata Arrente a'PP. del Carmine col suo nome, ed altre tavole in diverse ARALDE. chiese; pittor buono in quel genere che si chiama antico moderno. Intorno allo stesso tempo assai era adoperata in Parma la famiglia de' Mazzuoli, feconda di tre fratelli pittori,

Michele e Pierilario creduti tortamente da alcuni primi Pierilanio maestri del Coreggio, e Filippo detto dall'erbette, nelle MAZZEUOLI. quali riusciva meglio che nelle figure. Resta ancora di Pierilario una tavola nella sagrestia di S. Lucia condotta con miglior metodo che il Battesimo di Cristo dipinto pel battisterio da Filippo. Costui, benchè inferiore a'fratelli nell'arte, fu superiore ad essi nella felicità della prole; essendo di lui nato il Parmigianino lodato poc'anzi.

> Nè però i due Mazzuoli migliori o altri loro coetanei doveano essere tenuti pittori da grandi opere, quando i PP. Cassinensi deliberarono di ornar la tribuna e la cupola del magnifico loro tempio eretto in onore di S. Gio. l'Evangelista. Essi per così vasta impresa elessero Antonio Allegri da Coreggio estero e tuttavia giovane, e con questa scelta si obbligarono la posterità di tutto il tempo avvenire. Il Coreggio, come Raffaello, avea bisogno di una vasta commissione per finir di sviluppare il suo genio e per aprire una nuova strada alle opere macchinose, come avea cominciato ad aprirla alle meno grandi. Di lui, che fa epoca nella pittura italiana non che in questa scuola, e de'suoi allievi e seguaci passiamo ora a ragionare.

## EPOCA SECONDA

# Il Coreggio e i Successori della sua scuola.

Eccoci ad uno di quegli artefici, de'quali non può scriversi brevemente per la grande sua riputazione e per la influenza ch'ebbe ed ha tuttavia nello stile d'Italia. Io ne tratterò al solito entro i limiti di un compendio; aggiungendo però qualche notizia alle già pubblicate, e qualche mia nuova riflessione; essendo la vita del Coreggio involta in tante questioni, che di lui più che di altro pittore può sempre scriversi nuovamente. Chi più desidera legga il Cav. Mengs nelle Memorie del Coreggio nel suo tomo secondo, il Cav. Ratti in un opuscolo che su la vita e le opere dell'Allegri pubblicò in Finale nel 1781, il Cav. Tiraboschi nelle Notizie de' professori modenesi, il P. Affò ne' citati libri, che in linea d'istorico è il più esatto.

Tutti questi, e prima di loro lo Scannelli e l'Orlandi Condiziosi son querelati del Vasari, che troppo invilisse la condizione di Antonio (a), che pur nacque in una città illustre, di molto civil famiglia, nè senza beni di fortuna, onde potè avere fin da principio una educazione bastevole a progressi grandi. Lo hanno anco ripreso per lo meno

<sup>(</sup>a) Nel principio della vita: Fu molto d'animo timido, e con incomodità di se stesso in continue fatiche esercitò l'arte per la famigliache lo aggravava. E verso il fine: desiderava Antonio siccome quegli ch'era aggravato di famiglia ( abbe quattro figli ) di continuo risparmiare, ed era perciò divenuto tanto misero che più non potwa essere: e altrove dice che non si stimò e che contentavasi del poco.

di soverchia credulità nell'avercelo dipinto misero, malinconico e quasi gemente sotto il peso di numerosa famiglia; mal conosciuto, mal pagato de'suoi lavori, quando sappiamo che su considerato da' Grandi, e rimeritato con prezzi considerabili; onde lasciò pingue eredità alla famiglia. Io riconosco nel Vasari qualch' esagerazione, ma non senza fondo di verità, e chi paragonerà le commissioni e i guadagni del Coreggio con quei di Raffaello, di Michelangiolo, di Tiziano, anzi del Vasari istesso, non si maraviglierà che l'istorico mostrasse di commiserare la sua fortuna. Annibal Caracci non solo la compassionò, ma di più la compianse (a). Senza che la frase adoperata dal Vasari, che il Coreggio era divenuto sì misero che più non poteva essere, non significa già miserabile, come ha creduto qualche suo riprensore; mastremo e risparmiatore, e che rinunzia a certi agi della vita, per ispender meno che può. Così egli racconta, o piuttosto, come altri volle, favoleggia aver fatto Antonio, che potendo nella state viaggiare in legno, viaggiò a cavallo, e indi a poco morì. A questa nota di pusillanimità e di soverchio risparmio, a cui veggiamo andar soggetti talvolta uomini opulentissimi, mal si risponde opponendo l'elenco delle doti e de'poderi della famiglia Allegri, come pur si è fatto; e non senza esagerazioni. Aspettiamo che il Sig. Dottor Antonioli più distintamente c'istruisca del valsente ch'egli lasciò; ma non aspettiamo che quel valsente sorpassasse la meliocrità. Son noti i maggiori pagamenti fatti al Coreggio. A S. Giovanni per la cupola e la nave maggiore lucrò 472 ducati d'oro, o zecchini veneti, e per la cupola del dromo

<sup>(</sup>a) Impazzisco e piango dentro di me in pensar solo la nfelicità del povero Antonio: un si grand'uomo, seppure uomo e non angelo in carne, perdersi qui in un paese, ove non fosse consciuto e posto fino alle stelle, e qui doversi morire infelicemente. In una lettera a Lodovico scritta nel 1580 da Parma (Malvas. T. I p. 366). Anche Annibale esagerò; perchè i PP. Benedettini e gli altri di buon senso conobbero ivi il valore di Antonio.

350: pagamenti certo considerabili; ma dal 1520 al 1530, occupato negli schizzi e nel lavoro di sì vaste opere, non potè fare se non poche altre cose, e queste di non molto guadagno. La sua celebre Notte gli fu pagata 40 ducati d'oro; il S. Girolamo, in cui lavorò per sei mesi, gli fruttò il vitto di quel semestre, e 47 ducati o zecchini; e a proporzione di queste opere sarà stato il tempo che spese negli altri quadri minori, e il premio che n'ebbe. Alquanto più gli avran reso i due che dipinse al Duca di Mantova; ma furono i soli che lavorasse per Sovrani. Ciò posto non è credibile, che, detratte le spese de'colori, de' modelli, de'garzoni, e alimentata la famiglia, gli avanzasse tanto contante da lasciarla anco doviziosa.

· Quanto a me, quantunque ammettessi per vera la poverta supposta in questo grand'uomo, non mi parrebbe di fargli onta, ma onore piuttosto; riflettendo ch'egli, comunque limitato in denaro, dipinse con un buon lusso, di cui non vi ha esempio. Ogni sua pittura è condotta o in rame o in tavele oin tele assai scelte, con vera profusione di oltremare, con lacche e verdi bellissimi, con forte impasto e continui ritocchi,e per lo più senza tor la mano dalla opera prima di averla al tutto finita; in una parola senza niuno di que'risparmi o di spesa o di tempo, che usarono poco menó che tutti gli altri. Or questa generosità da far onore ad un ricco cavaliere che dipingesse per genio, quanto è più da lodare in uno che vive in un tenue stato? A me pare una grandezza d'animo degna di un vero spartano. E ciò sia detto non solo in risposta al Vasari, che la economia del Coreggio tacciò oltre il dovere; ma in esempio ancora de'giovani che vorran nodrir sentimenti degni di sì nobile professione.

E' tradizione in Coreggio che Antonio avesse ivi i pri- Educaziomi suoi rudimenti da Lorenzo suo zio; dopo i quali, se ne del Covero è ciò che scrive il Vedriani, frequentò in Modena la scuola di Francesco Bianchi detto il Frari morto nel 1510. Pare che ivi similmente apprendesse la plastica che al-

lora vi era in gran fiore; onde insieme col Begarelli lavorò di poi quel gruppo della Pieta in S. Margherita, ove le tre figure più belle si ascrivono al Coreggio. Nè altrove, credo io, che in quella città sì dotta pose i fondamenti di una buona coltura che traluce nelle sue opere, ove comparisce a bastanza e geometra nella prospettiva, e architetto nelle fabbriche, e poeta nelle gaie e leggiadrissime invenzioni. Gl'istorici dopo ciò, in veduta del primo suo stile, lo trasportano in Mantova nell'accademia di Andrea Mantegna; ma la nuova scoperta che Andrea morisse nel 1506 distrugge tal supposizione. Assai però mi è verisimile, ch'egli derivasse quella prima maniera dalle opere che Andrea lasciò in Mantova, e ne adduco varie congetture. Scrissi a lungo del quadro della Vittoria, che fra quei del Mantegna è il più singolare : di questo varie imitazioni si riscontrano in più opere del Coreggio, e la più aperta è nel S. Giorgio di Dresda. Fa maraviglia, e non si sa onde ripetere quel gusto così squisito che il Coreggio mantenne sempre nelle tele, nell'impasto, nel finimento delle pitture : ma se ne rende ben ragione derivandolo dagli esempi di Andrea, che in questo gusto, come notammo a suo luogo, avanzò ogni altro. Si consideri in oltre quella grazia e ilarità, che nelle sue composizioni mise il Coreggio, introducendovi una certa iride di colori, un certo studio di scorti e di sotto in su, una quantità di putti vivacissimi, e di frutti e di altri oggetti gradevoli; e mi si dica, se il suo nuovo stile non paia un avanzamento e una perfezione dello stile del Mantegna, come di quello del Perugino e di Gio. Bellini sono avanzamenti e perfezioni le pitture di Raffaello e di Tiziano.

Prime sue opere.

Circa la educazione sua nello studio del Mantegna, la opinione molto ricevuta ora in Lombardia è che il Vedriani prendess'equivoco, ingannato dal nome; e che dicesse Andrea maestro del Coreggio, dovendo anzi dir Francesco suo figlio, con cui si vuol che stesse l'Allegri in qualità o

di discepolo o di aiuto. Era quella scuola salita a grand'eccellenza, ed anche nel sotto in su avea dato di se buon saggio e avanzato già il Melozio, come già scrissi: non rimanea da fare che un passo per entrare nella maniera moderna; e questo passo dovea fare il Coreggio col suo ingegno, come lo fecero in ogni scuola d'Italia gli altri sommi pittori di quella età. In fatti par ch'egli fin dalle prime mosse mirasse a uno stile più pastoso e più ampio che non è il mantegnesco; e alcuni, fra'quali è il Signor Ab. Bettinelli, ne indicano in Mantova qualche saggio. Il Sig. Volta Socio di quella R. Accademia mi attestò che ne'libri dell'Opera di S. Andrea il Coreggio è nominato; e gli si ascrivono perciò alcune figure fuor della chiesa, e specialmente una N. Signora meglio conservata delle altre; opera giovanile, ma di uno che già esce dalla secchezza del quattrocento (a). Vidi anco in Mantova presso il Sig. Ab. Bettinelli un picciol quadro che va in istampa, con una Sacra Famiglia; ove, toltane qualche durezza nelle pieghe, tutto tira al moderno. Qualche altra Madonna del Coreggio da ridursi a quest'epoca è in Modena nella Galleria Ducale, ed altre opere se ne additano in vari luoghi; fra le quali un quadretto di N. Signore che prima della passione si congeda dalla Vergine Madre, era in Milano, veduto già e riconosciuto per legittimo dal Signor Abate Carlo Bianconi (b). Molti certamente deon essere i suoi quadri d'inferior rango; e questi sparsi qua e là, e tuttavia incogniti o controversi; avendo di lui scritto il Vasari che fece molte pitture e opere.

<sup>(</sup>a) Nel medesimo archivio esiste un documento, in cui Francesco Mantegna si obbliga a dipingere fuor della chiesa. Può dubitarsi che sia di sua mano l'Ascensione sopra la porta, e che la Madonna, che par di altra mano, sia del Coreggio. Spesso i maestri nelle opera prese sopra di se impiegavano gli allievi o gli aiuti.

<sup>(</sup>b) Questo bravo dilettante specialmente in fatto di stampe, ed anche assai abile in ritratti a penna, mancò di vita su i primi del 1802.

Perchè dunque ne'cataloghi editi non leggiamo che uno scarso numero de'suoi quadri quasi tutti eccellenti? Perchè ciò che non è oltremaraviglioso par che sia indegno di tanto nome, e francamente o gli si nega, o si reca in dubbio, o si ascrive alla sua scuola. Lo stesso Mengs, diligentissimo indagatore delle reliquie di questo artefice, ma cautissimo in ometterne le opere controverse, non conobbe se non un quadro del suo primo stile, e fu il S. Antonio della Galleria di Dresda, che insieme con S. Francesco e N. Signora dipinse in Carpi nel 1512 contando 18 anni (a). Dalla secchezza che notò in questo, e dalla pastosità che avea notata comunemente negli altri, congetturò che il-Coreggio avesse fatto un repentino passaggio dalla prima alla seconda maniera; e si diede a indagarne la ignota cagione. Sospettò dunque, che vero fosse ciò che contro l'autorità del Vasari (b) avean prima asserito il de Piles nelle sue Dissertazioni, il Resta e qualche altro, che il Coreggio vedesse Roma; e osservato ivi l'antico stile, e quello di Raffaello e di Michelangiolo, e le pitture del Melozio di sotto in su, tornasse in Lombardia con tutt'altro gusto da quello che avea seco portato in Roma.

Se il Coreggio vedesse Roma.

Questo valentuomo propose tal congettura timidamente; nè solo permise al lettore di tenere la contraria parte del problema, ma gl'insinuò il modo di sostenerla, così esprimendosi: Se non vide l'antico (e lo stesso può dirsi delle opere de'due insigni moderni) come si può vedere a Roma, l'avrà veduto come si può vedere a Modena o a Parma: a un gran talento basta vedere la mostra di una cosa per suscitargli l'idea di quel che dev'essere. A chi ha scorsa la mia opera non sarà malagevole trovar esempi che confermano questo detto. Tiziano e il Tin-

<sup>(</sup>a) Cesì congettura il Tiraboschi con ragioni che fan certezza piuttosto che verisimiglianza.

<sup>(</sup>b) Anche Ortensio Landi nelle sue osservazioni avea scritto che il Coreggio morì giovane senza veder Roma. Tiraboschi.

toretto fecero coll'aiuto de'gessi più che altri che disegnarono statue: il Baroccio, veduta di volo qualche testa del Coreggio, divenne celebre in quel medesimo stile. E se è lecito di prender qui dalle scienze esempio di ciò che possa un sovrano ingegno, il Galileo dal vedere la oscillazione di una lampana in una chiesa di Pisa ordì la dottrina del moto e i principi della nuova filosofia. Non altrimenti potè da picciole mosse concepir la idea di una nuova maniera questo ingegno ammirato in fin da'tempi del Vasari per cosa divina. Nè già piccielo impulso, ma forte a bastanza poteron dargli le opere più squisite di Andrea; le raccolte delle cose antiche vedute in Mantova e in Parma; gli studi de' Mantegni e del Begarelli ricchi e di gessi e di disegni; la conoscenza degli artefici stati in Roma, del Munari e di Giulio istesso; e finalmente il senso comune del secolo, che malcontento della passata grettezza, in ogni luogo tendeva a far contorni più pieni, più morbidi, più sfumati. Tutti questi aiuti agevolarono a sufficienza al Coreggio il passo che dovea farsi; ma sopra tutto glielo agevolò il grande ingegno. Scorgevalo questo a riguardar la natura con l'occhio istesso, con cui mirata l'avevano i greci antichi e i grand'italiani recenti. Spesso i sommi uomini, senza l'uno saper dell'altro, han calcate le stesse orme, et quadam ingenii divinitate, come Tullio si esprime, in eadem vestigia incurrerunt. Nè altro per ora su tal questione, della quale dovrò io nuovamente trattare dopo poche pagine. Resta qui a esaminare se l'Allegri passasse al nuovo stile repentinamente, ovvero grado per grado.

Vorrei veramente che il Cav. Mengs avesse vedute Avanzialcune pitture a fresco che in servigio della Marchesa menti ver-Gambara Signora di Coreggio diconsi fatte da Antonio gliore stile ne'primi anni, e perite: avria certamente da esse tratti lumi per istruirci. Vorrei se non altro, che si fosse abbattuto in due quadri da Antonio fatti nella sua patria, e scoperti in quest'ultimo tempo: egli vi avria forse tro-

vata quella via di mezzo, ch'è fra il S. Antonio e il S. Giorgio di Dresda. Il primo è messo in dubbio dal Tiraboschi; non avendosi autentico documento che lo assegni al Coreggio. A me non par da discredersi finchè o forți ragioni o autorità di pratici professori non si producano in contrario. Fu già all'oratorio della Misericordia, e in più case di Coreggio se ne conservano copie antiche. Vi è espresso un paese bellissimo con quattro SS.; S. Pietro, S. Margherita, la Maddalena, ed un altro Santo che credo essere S. Raimondo non nato (a). Nel S. Piero è qualche rassomiglianza con quel che fece il Mantegna nell'Ascensione di S. Andrea ricordata poc'anzi; e il bosco e il suolo si confronta a maraviglia col far mantegnesco. Questo quadro annerito da'lumi, o, come alcuni sospettano, da una vernice datagli a bella posta perchè non fosse pregiato e portato via, si dovette di poi rimover come inutile dall'altare, e sostituirgli una copia, ove l'ultima figura è cangiata in una S. Orsola. L'originale poi fu acquistato dal Sig. Antonio Armanno, uno de'più grandi conoscitori di stampe, che oggi vivano; e non men perito ad estimare l'opere de'grandi artefici, che a ripulirle. Col pertinace studio di un anno arrivò a tor via dal quadro quel velame che l'occultava; ed è tornato così bello, che i colti forestieri concorrono in folla a vagheggiarlo. Dicono che vi sia più morbidezza che nel S. Antonio di Dresda: è però ancora lontano dal S. Giorgio e dagli altri simili.

Circa il medesimo tempo l'Allegri dipinse in Coreggio per la chiesa de'Conventuali un'ancona, cioè un quasi altarino di legno con tre pitture. Par certo, che le due tavole antidette gli aprisser la via a questa commissione;

<sup>(</sup>a) Il Tiraboschi a pag. 257 lo descrive diversamente, e pare che consonda l'antico originale con la copia che da molto tempo è nell'altare, danneggiata anch'essa e scolorita. Su questa pittura ancora speriamo di esser meglio istruiti dal Sig. Dott. Antonioli, a cui dobbiamo varie notizie prese a voce in sul luogo e inserite in questo capitelo.

perciocchè dalla scritta apparisce ch'egli contava allora vent'anni; e tuttavia come a pittor valente gli si accorda il prezzo di cento ducati d'oro, ch'è quanto dire cento zecchini. Vi espresse S. Bartolommeo e S. Giovanni uno per parte (a); e nel quadro di mezzo effigiò un Riposo della Sacra Famiglia fuggente in Egitto, aggiuntovi un S. Francesco. Invaghì di questo quadretto Francesco I Duca di Modena; e, mandatovi il Boulanger con pretesto di farne copia, tirò a se l'originale, e a que'religiosi fece destramente sostituire in sua vece la copia istessa; danno che riparò di poi con alcune terre date al convento. Si crede che il quadro fosse poi mandato alla famiglia Medicea, e che questa rendesse agli Estensi in contraccambio il Sacrifizio di Abramo di Andrea del Sarto. Il vero si è che nella R. Galleria di Firenze trovavasi quel Riposo fin dal passato secolo; e come originale vi è lodato dal Barri nel suo viaggio pittoresco; ma in progresso di tempo, perchè men perfetto che il perfettissimo del Coreggio, fu meno prezzato; anzi mutato nome additavasi da chi per un Baroccio, da chi per un Vanni. Il Sig. Armanno nominato poc'anzi, il quale ricordavasi della copia rimasa in Coreggio, scoperse quest'occulto tesoro. Si disputò da principio della originalità ; opponendosi specialmente che l'Allegri lo aveva dipinto in tavola, ove il quadro Mediceo è in tela. Cessò tal dubbio al riscontro fatto con la copia del Boulanger, ch'è pure in tessuto: e certamente se l'originale fosse stato in asse non avria il copista ingannati que' religiosi ponendo in quella vece una pittura in tela. Cresce la verisimiglianza ove si rifletta,

<sup>(</sup>a) Questi due Santi erano stati già tolti dall'altare (Tirab. p. 253), nè in S. Francesco ne resta copia. Quella del Boulanger è nel convento: vedesi che fu lavorata in fretta e sopra cattiva imprimitura: quindi non è nè molto esatta nè conservata a bastanza. E' nondimeno pregévolissima per la storia del Coreggio e de'suoi stili; e par che provi che se l'ancona era di legno, la pittura era amovibile e fatta in tela.

che niuna Galleria produsse mai simil Riposo, onde disputare a quella di Firenze il possesso dell'originale; come si è fatto e si fa tuttora di alcuni quadri replicati in più luoghi. Senza che assai lo scuoprono per originale i tratti del pennello, gli avanzi di una vernice propria dell'autore, e i tuoni de'colori confrontati coi quadri di Parma: onde per legittimo lo han riconosciuto moltissimi intelligenti di pitture, fra'quali il Sig. Gavino Hamilton, il cui voto pesa per molti. Tutti però concordano in dire che questa è opera di mezzo fra il primo stile e il secondo; e chi la confronta con quell'altro Riposo ch'è in Parma al S. Sepolcro, e volgarmente s'intitola la Madonna della Scodella, vi troverà distanza, come fra il dipingere di Raffaello a Città di Castello, e il suo dipingere in Roma. Tal differenza nel bollor della controversia notarono alcuni professori molto autorevoli, i quali dissero che il quadro Mediceo in parte conformavasi allo stil del Coreggio (cioè all'ottimo) e in parte no.

Di due altri quadri fa menzione il Cav. Mengs, che possono entrare nella stessa categoria; l'uno è il Noli me tangere, che da casa Ercolani passò all'Escuriale; l'altro è una N. Signora in atto di adorare il divino Infante, ch'è nella R. Galleria di Firenze; ambedue di un gusto ch' egli non trovò ne'più sublimi quadri e più celebri del Coreggio. A questi si può aggiugnere il Marsia de' March. Litta in Milano, e alquante delle altre opere del Coreggio inserite dal Tiraboschi nel suo catalogo, ch'è il più copioso di tutti. In somma par che deggia ammettersi anco in questo pittore una via di mezzo fra quella che si formò scolare, e quella che perfezionò già maestro. Ho per vero ciò che udii un tempo; avere il Coreggio tentate più e più maniere prima di fissarsi in quella che lo distingue; ed esser questa la ragione del parer lui ad alcuni non uno ma più pittori. Avea in mente una idea del bello e del perfetto dedotta in parte da altri artefici, e in parte creata da se medesimo; idea non possibile a maturarsi senza

gran tempo e fatica: ond'era costretto a imitare i fisici, che fan cento sperimenti e tentano cento vie prima di scoprire un vero che hanno in mente.

In un passaggio fatto gradatamente, e in un autore che Nuove in ogni opera andava avanzando se stesso, non è facile Gereggi. fissar l'epoca del nuovo suo stile. Vidi già in Roma un quadretto bellissimo, che nell'indietro rappresenta la Cattura di Cristo all'Orto, e nell'innanzi il Giovane che fugge lasciato il manto; opera il cui originale è in Inghilterra, e una replica in Milano presso il Sig. Conte di Keweniller: il quadretto di Roma avea di antico carattere la data del 1505, certamente falsa. Data più verisimile si leggeva nello Sposalizio di S. Caterina presso il Conte Brull già primo Ministro del Re di Polonia; quadro affatto conforme all'altro ch'è a Capo di Monte: tal data segnava l'anno 1517. E' credibile che in quest'anno, ch'era il 23 del pittore, egli padroneggiasse quanto basta il suo nuovo stile; poichè circa il 1518 o 1519 fece in Parma quella pittura che ancor sussiste nel monistero di S. Paolo. Questa, dopo molte dispute, è stata recentemente riconosciuta per una delle invenzioni più spiritose, più grandiose, più erudite, che mai uscissero da quel divino pennello, e illustrata con la sua vera epoca in un bell'opuscolo dal prelodato P. Affò. L'opuscolo interessa molto la sturia. Ivi dichiarasi come il Coreggio potè imitare gli antichi con gli aiuti anche soli che aveva in Parma; e come possa rispondersi alla grave difficoltà che insorge dal silenzio di Mengs, il quale vide quest'opera e non la nominò fra quelle di Antonio. Si scioglie anco quell'altro dubbio, come in un monistero religioso potesse dipingersi una caccia di Diana con que tanti Amorini che l'accompagnano, e con quelle profanità che nella camera istessa son distribuite in più lunette, le Grazie, le Parche, le Vestali che sacrificano, Giunone ignuda sospesa giù dal Cielo nel modo che Omero la descrive nel quintodecimo dell'Iliade, altre simili cose

meno degne di un chiostro. Cessa l'ammirazione, ove sappiasi che quel luogo fu quartiere di una Badessa in una età in cui vivevasia S. Paolo senza clausura, e in cui ogni Badessa creavasi a vita; avea giurisdizione in terre e in castelli; e, senza dipendenza dal Vescovo, si trattava quasi secolarescamente: abuso in que'di assai esteso, come osservò il Muratori ( Diss. sopra le Antichità Ital. Tom. III pag. 332). L'opera fu ordinata da una D. Giovanna di Piacenza, che allora reggea il monistero; e in ciò che ha di erudito nella pittura e ne'motti verisimilmente fu diretto il pittore da Giorgio Anselmi celebre letterato, che fra quelle religiose ebbe una figlia. E questo bastimi avere accennato di una dissertazione ch'è delle più sode e ingegnose insieme che io leggessi. Le pitture saran incise dal Sig. Rosaspina dopo quelle di S. Giovanni, che per nobile intrapresa del dotto P. Ab. Mazza sta intagliando in aumento delle belle arti e del suo nome.

Capole del

Tale impresa eseguita dal Coreggio maravigliosamente Coreggio. in S. Paolo gli fece merito presso i PP. Cassinensi che lo elessero al gran lavoro della chiesa di S. Giovanni, che fu concertato fin dal 1520 (a) e compiuto nel 1524; come costa da' libri. Ivi, oltre alquante minori opere, ornò la tribuna; che poi atterrata per allungare il coro, e fattane un' altra, fu ridipinta dall' Aretusi, come altrove racconteremo. Demolita la tribuna, fu salvata (e vedesi oggidì nella R. Biblioteca) la Incoronazione di N. Signora, che era la principal cosa di quel fresco; e varie teste di Angioli similmente salvate da quel guasto si conservano nel palazzo Rondanini in Roma. Di man del Coreggio sono al presente nella chiesa di S. Giovanni due quadri che in una cappella si stanno a fronte l'uno dell'altro; un

<sup>(</sup>a) Il Tiraboschi non trovò opera certa di Antonio dal 17 al 20 di questo secolo; e con ciò diede luogo al recente annotator del Vasari di fissarlo per tre anni in Roma in qualità di aiuto di Raffaello; morto il quale nel 1520, Antonio tornasse in Lombardia. Tal sistema è atterrato dall'epoche da noi addotte.

Deposto di Croce e il Martirio di S. Placido, dipinti in tela fatta a opera, come alcuni quadri del Mantegna. Fuor di un'altra cappella v'è un S. Gio. Evangelista, figura del più sublime stile. Vi è finalmente la gran cupola, ove figurò l'Ascensione di Gesù al Padre suo e gli Apostoli in atto di venerazione e di stupore; e questa, se riguardisi la misura e lo scortare delle figure, il lor nudo, i lor vestiti, l'insieme di tutto un fatto, fu in suo genere un miracol d'arte senza esempio, non essendo allor nato nel Vaticano il terribil Giudizio di Michelangiolo (a).

Ella però, per quanto sia maravigliosa, ha dovuto cedere il primato all'altra che il solo Coreggio potea farle superiore; ed è quella del duomo di Parma con l'Assunzione di Nostra Signora, finita nel 1530. E' notabilmente più ampia; e nel fondo di essa son replicati gli Apostoli, com'è costume, in atto pietoso ed ammirativo; diversi però al tutto da' primi. Nella parte superiore ritrasse un immenso popolo di Beati aggruppati e distinti col più bell'ordine, ed una gran quantità di Angioli maggiori e minori, tutt' in atto di agire; altri sostenendo e aiutando il

<sup>(</sup>a) Notisi che il Ratti persuaso della gita del Coreggio a Roma, ha preso argomento da certe figure di quel Giudizio imitate dall'Allegri prima che Michelangiolo le dipingesse. Di pari peso è la congettura che fonda in certe figure di Raffaello che riscontrò nel Coreggio, quasi questi due pittori non avessero consultata una natura istessa. Simil cosa scrisse il P. della Valle da noi nominato nel terzo libro T. II. p. 83. Come facilmente traveggiamo, quando avidi di fare scoperte e di dar luce agli antichi fatti, ci dipartiamo dalla storia, e seguiamo una congettura, non tanto perchè solida, quanto perchè nuova e perchè nostra! Ma questo vizio cominciato circa , alla metà del secolo XVIII a venire in moda, e cresciuto sempre con grave danno delle lettere e della religione, non è possibile che sia lungamente applaudito nel XIX. Anzi esso, punto dall'amor della verità, che mai non si estingue del tutto, ritornerà su le sue orme a ricercarla; e una delle sue cure più serie sarà quella di ripurgare la storia profana e sacra da sofismi che la imbarazzano.

volo della Vergine, altri sonando e danzando, altri ilarando il trionfo col plauso, col canto, con tener fiaccole ed ardere timiami. E' in que' volti una bellezza, una gioia, una festa, e da per tutto spandesi una luce sì bella, che quantunque la pittura sia danneggiata molto, è nondimeno un potente incanto per bear l'anima; tanto le par d'essere in Cielo. Queste grandi opere, come si dice delle stanze di Raffaello, cooperarono molto a fargli aggrandir la maniera; e gli fecero nella difficile professione di frescante toccare il sommo apice. E' pregio dell'opera vederle dappresso, e notar la bravura e la sicurezza di quel pennello, e le parti che in lontananza appaion si belle, indicate con pochi segni, e formato quasi per giuoco quel colorito e quell'armonia che tanti oggetti riunisce in uno. Dopo la cupola della cattedrale visse questo artefice quattro anni, nè in questo mezzo cominciò mai la pittura della tribuna, della quale avea preso impegno e parte del prezzo che fu poi restituito alla fabbrica del duomo da' súoi eredi. Congetturasi, che i fabbricieri lo disgustassero; giacchè il Soiaro invitato a dipingere alla Steccata fa delle difficoltà e prende certe cautele, non volendo stare alla descrizione di tanti cervelli; e sapete (scrive all'amico) quello che fu detto al Coreggio nel duomo. Dovett' essere qualche aspra parola che lo avvilisse e lo disvogliasse; forse quella che disapprovando la picciolezza delle figure dicesi avergli un operaio gittata in faccia: ci avete fatto un guazzetto di rane; motto insulso e da consolarsene facilmente; un operaio non era la città di Parma.

Ritratti

Morì dunque indi a quattro anni in patria senza comdel Coreg-pier l'opera e senz'aver di se lasciato ritratto che sia fuor di controversia. L'editor del Vasari in Roma ne dà uno d'uom vecchio e calvo, che non conviene a chi morì. di 40 anni. E' tratto da una raccolta di disegni del P. Resta, ch' egli intitolò Galleria Portatile; di cui il Cav. Tiraboschi e il P. M. della Valle scrissero come di cosa smarrita. E' però nell'Ambrosiana, e fra gli altri disegni ne

contiene uno che il Resta nelle note ivi aggiunte chiama la famiglia del Coreggio; e dice esservi i ritratti di lui, della moglie e de'figli, che sono ivi una femmina e tre maschi, scalzi e vestiti poveramente. Sono in quel disegno varie note di falsità, e la più chiara è la qualità della famiglia: avendo avuto Antonio un maschio e tre semmine; due delle quali morirono, come si congettura, in tenera età. Il ritratto ch'è in Torino nella Vigna della Regina, intagliato dall' abilissimo Sig. Valperga, ha la epigrafe in parte occultata dalla cornice, ma da me letta Antonius Corrigius f. (cioè fecit) primo indizio per non crederlo, come alcuni pur fecero, volto del Coreggio. Un secondo indizio si trae dalla maniera con cui è scritta la epigrafe, in grandi lettere e in uno spazio che occupa tutta la lunghezza della tela; maniera che ne' ritratti si tenne spesso per indicare il soggetto dipinto, non già per indicarne il pittore. Un ritratto che da Genova passò in Inghilterra con uno scritto a tergo, che diceva esser quello il ritratto di M. Antonio de Coreggio dipinto da Dosso Dossi, può vedersi nelle Memorie del Ratti. Non ho motivo di asserire che la iscrizione sia fatta molti anni dopo, come si è praticato altre volte e si usa tuttora, imitando a maraviglia i caratteri antichi. Dico solo che M. Antonio da Coreggio è nome anco di un famoso miniatore di cui scriverò a suo luogo, che girò per l'Italia a tempo di Dosso. Del ritratto fatto al Coreggio dal Gambara nel duomo di Parma, non dee parlarsi che come di una novelletta del volgo. Concludo pertanto avere apparenza di vero ciò che scrisse il Vasari, che questo divino artefice non pensasse a trasmettere ai posteri la sua effigie, non avendo di se quella opinione che potea averne; e che alle tante sue doti accoppiasse una incomparabil modestia da onorare la nostra istoria. Le vite de' greci Zeusi, Parrasio, Apelle descritte dal Dati ci dan quasi più esempi di fasto che di pittura.

Il Cav. Mengs analizzò l'ultimo e più perfetto stil di Coreg-Analisi del gio, come ha fatto verso Tiziano e Raffaello, e in questo trium-

virato della pittura gli diede il secondo posto dopo Raffaello, osservando che questi dipinse più squisitamente di lui gli effetti degli animi, ancorchè inferiormente a lui dipingesse gli effetti de' corpi. In questa parte valse il Coreggio oltre ogni credere; giunto col colore e più col chiaroscuro a introdurre nelle sue pitture un bello ideale che sorpassa il bello della natura, e al primo apparire incanta anche i dotti, facendo loro dimenticare quanto di raro avean veduto. Sopra tutto il S. Girolamo, ch'è ora nell'Accademia di Parma, è stato onorato di tali applausi. L'Algarotti in vederlo fu per preferirlo a ogni altro dipinto, come di se racconta, e per dire in suo cuore al Coreggio: tu solo mi piaci. Lo stesso Annibal Caracci, veduto questo quadro ed alquanti altri della medesima mano, nella citata lettera a Lodovico suo fratello giura che non gli baratterebbe con la S. Cecilia di Raffaello, ch'era ed è tuttavia in Bologna. E veramente la pittura, che per Michelangiolo era salita al sommo del grandioso, per Raffaello era giunta al più alto grado della espressione e della mazia naturale, e per Tiziano possedeva i più veri tuoni del colorito, ebbe dal Coreggio un complesso di eccellenze, come ne parve a Mengs, che la perfezionò; aggiungendo al grande ed al vero una certa eleganza, e, come dicono, gusto diretto tutto a contentare la vista e l'animo dello spettatorė.

Disegno del Coreggio.

Nel disegno non giunse a quella profondità di sapere, ch' è nel Bonarruoti; ma fu sì grande e insieme sì scelto, che i Caracci stessi preser norma da lui. So che l'Algarotti nol crede sempre esatto nel segnare i contorni; ma so altresì che il Mengs con molto calore lo ha difeso da quest' accusa. Non comparisce in tal disegno quella varietà di linee, che in Raffaello e negli antichi; avendo egli a tutto potere schivata la linea retta e gli angoli, e usato un continuo ondeggiamento di linee, or convesse, or concave: nondimeno vuolsi che in ciò consista in gran parte la sua grazia; talchè Mengs quas' incerto in decidere, or

lo commenda di ciò, ed ora lo scusa. Lodalo sopra mode nel disegno dei panni, alle cui masse pose più cura che alle pieghe particolari, e fu il primo che facess' entrar nella idea della composizione il panneggiamento sì pel contrasto, sì per la direzione; aprendo una nuova via a farlo spiccar nelle grandi opere. Sopra tutto le sue teste giovanili e puerili son commendatissime, e sorridono con una naturalezza e semplicità, che innamora e sforza a rider con loro (a). Ogni sua figura hà del nuovo per la incredibile varietà degli scorti che introduce: rara è quella testa che non sia veduta o di sopra o di sotto; rara quella mano, quasi dissi, e quel corpo che non pieghi con una grazia che par senza esempio. Facendo figure di sotto in su, impresa che Raffaello ha schivata, vinse alcune difficoltà che pur rimanevano dopo il Mantegna; onde questa parte della prospettiva per lui solo giunse alla piena età.

Consente a quella scelta e grazia di disegno anche il Colorito. colorito, del quale Giulio Romano asseriva essere il migliore che veduto avesse: nè sdegnò che il Duca di Mantova volendo far regalo di quadri a Carlo V preferisse nella commissione il Coreggio a se. Pari elogio gli fa il Lomazzo quando il dichiara infra i coloritori piuttosto singolare che raro. Niun pittore è stato sì ricerçato nella preparazione delle tele, su le quali coperte di poco gesso dipingeva senza risparmio, sia nelle qualità del colore, come dicemmo, sia nella quantità (b). Nell'impasto dei

<sup>(</sup>a) E' espressione di Annibale. Altrove dice: mi piace questa schiettezza, questa purità ch'è vera, non verisimile; è naturale, non artifiziata nè sforzata.

<sup>(</sup>b) Un professore, che in occasione di ristaurare qualche pittura del Coreggio analizzò il metodo del suo colorito, diceva ch'egli sopra il gesso dava una mano di olio cotto, e dipingeavi sopra con . forte impasto di colori, mescolandovi due terzi di olio ed uno di vernice; che i colori dovean essere scelti e purgati molto, specialmente da'sali che tanto rodono in progresso di tempo e danneggiano

colori avvicinasi a Giorgione, nel tuono a Tiziano; ma nella lor degradazione per giudizio di Mengs è ancora più esperto. Pose in oltre nel suo colorito una lucentezza che in altri facilmente non vedesi: par di mirare gli oggetti dentro uno specchio; e quando a sera per la debolezza della luce le altre pitture perdon vigore, le sue in certo modo l'acquistano e sembrano quasi fosfori vincere il bruno dell'aria. Della vernice che in Apelle celebra Plinio, o non abbiamo idea nella pittura risorta; o, se ne abbiamo qualche idea, la dobbiamo al Coreggio. Vi è stato chi ha desiderato talora nelle sue carnagioni più delicatezza; comechè ognuno deggia confessare ch' egli secondo l'età e i soggetti le variò a maraviglia, e vi seppe mettere un non so che di morbido, di succoso, di vitale, che sembran vere.

Lume e ombra. Ma il suo forte, il suo magistero, il suo regno sopra i pittori a noi cogniti è nella intelligenza del lume e dell'ombra. Come la natura non presenta gli oggetti con la medesima forza di luce, ma la varia secondo le superficie, le opposizioni e le distanze; così egli fece con una gradazione che insensibilmente cresce e diminuisce; cosa sì necessaria per la prospettiva aerea, in cui tanto ammirasi, e sì bella per l'armonia. Lo stesso a proporzione operò nelle ombre, e seppe così finamente rappresentare in ognuna il riflesso del colore vicino, che in tanto uso di scuri nulla vi ha di monotono; tutto è vario. Spicca questa sua eminenza singolarmente nella Notte della Galleria

le pitture; che a vie più purgargli dovea conferir il predetto uso dell'olio cotto, assorbendone le parti saline: credeva in oltre che il Coreggio riscaldasse o col fuoco o al sole i suoi quadri, perchè i colori si mescessero bene insieme, e si spandassero con certa equabilità che gli fa parer fusi piuttosto che posati. Della lucentezza poi, che tuttavia non riflette oggetti, e della solidità della superficie pari alle greche tavole (v. T. I p. 32) cercava la ragione in qualche forte vernice ignota a' fiamminghi stessi, che l'ebbon lucida e gaia, ma non robusta ugualmente.

di Dresda (a), e nella Maddalena che ivi pur vedesi giacente dentro uno speco, picciol quadretto, ma valutato nella compera fino a vensette mila scudi. Col suo chiaroscuro non solo diede alle figure una rotondità e una morbidezza incomparabile, ma in tutta la composizione mise un gusto non noto prima di lui; disponendo le masse dei chiari e degli scuri con un'arte tutta naturale nel suo fondo; ma nella scelta e nell'effetto tutta ideale. Giunse a tanta perfezione per la via stessa che avea battuta Michelangiolo, cioè col far modelli in creta e in cera, e alcuni loro residui si dicon trovati nella cupola di Parma son pochi anni. E' incerta voce, che operando in quella città si valesse anche del Begarelli plastico rinomatissimo, e che a sue spese lo conducesse.

Le altre parti della pittura si lodano in lui tutte, ma Invenzione, componon del pari. Inventò bene; sennonchè contravenne alla sizione, eunità qualche volta, rappresentando una stessa istoria in spressione. più parti. Così nella favola di Marsia, ch' è in palazzo Litta a Milano, in separati gruppi son figurati il contrasto di lui con Apollo, Minerva che lo consegna al supplicio, e il supplicio istesso. La stessa ripetizione parmi vedere nella favola di Leda fatta per Carlo V; ov'è rappresentato due volte il cigno che a poco a poco si va domesticando con lei, e nel terzo gruppo la possiede. Nel resto le sue invenzioni sono per lo più come le poesie di Anacreonte, ove gli Amorini, e ne' temi sacri gli Angioletti, agiscon cose graziosissime: così nel quadro di S. Giorgio essi scherzano intorno all'elmo e alla spada del Santo; e nel S. Girolamo un Angiolo addita al Signore il libro di quel gran Dottore di S. Chiesa; e un altro si appressa alle narici lo scoperchiato vaso di unguento della Maddalena. Quanto valesse in comporre, lo mostra la cupola già più volte lodata, ove par che l'architettura sia fatta per la composizione, e non questa per quella. Amò le opposi-

(b) Altri più giustamente la chiamano principio di giorno.

zioni e nelle figure e nelle lor parti; non però le affettò mai, o le portò a quel segno che poi si è veduto con danno del decoro e del vero. L'espressione fu da lui posseduta forse senza esempio ne' soggetti amorosi; come in quella Maddalena poc'anzi detta, che atteggiata a baciare il piede al S. Bambino ha un sembiante e una mossa che veramente contiene le bellezze sparse qua e là dagli artefici nelle opere loro, come lungamente pondera Mengs; e merita che di lei si dica: Omnibus una omnes surripuit veneres (Catul.). Anche il dolore fu da lui espresso a maraviglia e variato secondo i soggetti nel Cristo morto di Parma: tenerissimo è nella Maddalena, profondo è in N. Signora, medio nell'altra donna. Che se nel fiero non si trovano in lui molti esempi, non è che anche in questo non potesse a bastanza: nel Martirio di S. Placido vi è un manigoldo sì ben dipinto, che Domenichino lo imitò apertamente nel quadro della sua celebre S. Agnese.

Costume ed erudizione.

Finalmente il costume nelle istorie sacre non lascia che desiderare: nelle favole potea migliorarlo, attenendosi esattamente, come Raffaello e i moderni, alla pratica degli antichi. Nella Leda è espressa Giunone in sembianza di una donna attempata, che piena di gelosia e di disdegno guata il furtivo amore di Giove: ella nulla ha dell'antico o nel volto o ne' simboli; e perciò nelle interpretazioni si è considerata come figura oziosa. Nella favola di Marsia, nè questi ha punto del Fauno, nè Minerva ha egida o altro de' soliti suoi attributi, nè Apollo è in quell'aspetto e di quella membratura in che oggi si rappresenta; e in luogo della lira suona un violino. Di qua può dedursi nuovo argomento che il Coreggio non fosse in Roma, ove anco i mediocri pittori, istruiti dall'antico che vi abbonda, apprendono a schivar tali eccezioni. Elle però son ben picciole; e quasi dissi favorevoli al nome del Coreggio, s'elle ci scuoprono sempre meglio, che la gloria del sovrano suo stile non dee dividerla con molti maestri, nè con molti aiuti. Riguardato con quest'occhio, egli appare non so qual cosa di sovrumano; e scompariscono presso lui, come scriveva Annibale, il Parmigianino e altrettali geni della pittura (a). Le opere di questo grand' uomo in Italia divengono sempre più rare per le ricerche e pe' gran prezzi, che ne offrono gli oltramontani. In lor vece restano fra noi molte copie antiche, specialmente de'quadri piccioli; quali sono lo Sposalizio di S. Caterina; la Maddalena giacente, la Fuga del Giovane, quadretti già nominati; e si vuole aggiungere a questi l'Orazione di Cristo nell'Orto, ch' è nell' Escuriale, e quell'altro di Dresda che dicesi la Zingherina. Fra le copie antiche son pregiatissime quelle che fece lo Schidone, Lelio da Novellara, Girolamo da Carpi, e i Caracci che lungamente esercitati nel copiare il Coreggio si avvicinarono molto agli originali; sempre però nel disegno più che nell'arte e finezza del colorire.

Ho descritto finora lo stile di Antonio Allegri e tutto Parmenso. insieme quello della sua scuola; non perchè alcuno lo pareggiasse o ancora gli si avvicinasse, ma perchè tutti tennero presso a poco le stesse massime, quantunque alcuni le temperassero con altri stili. Il carattere domimante della scuola parmigiana, che per eccellenza dicesi anco la lombarda, è lo scorto, come della fiorentina la espressione de nervi e de muscoli : nè serve aggiungere, che ancor qui si è da alcuni caricato e affettato lo scorto, come ivi il nudo: l'imitar bene è difficile in ogni luogo. Entra pur nel carattere della scuola lo studio del chiaro-

(a) Io sempre dico che il Parmigianino non abbia che far col Coreggio; perchè quelli del Coreggio sono stati suoi pensieri, suoi concetti, che si vede si è cavato lui di sua testa e inventato da se, assicurandosi solo coll'originale: Gli altri sono tutti appoggiati a qualche cosa non sua; chi al modello, chi alle statue, chi alle carte: tutte le opere degli altri sono rappresentate come posson essère; queste come veramente sono. Nella seconda lettera a Lodovico presso il Malvasia T. I pag. 367.

scuro e de'panni più che quello del corpo umano, nel quale pochi si contano veramente valenti. I lor contorni son larghi, i volti non tanto ideali, quanto scelti fra mezzo alla nazione che gli produce ben ritondati e ben coloriti, e spesso di quelle fattezze e di quella giocondità che si stima originale nel Coreggio: così notava un professore stato gran tempo in Parma. Quivi è da creder che Antonio istruisse alquanti più giovani di quei che ci racconta il Vasari; alle cui notizie han supplito vari scrittori di questo secolo, non però in guisa che di alquanti suoi creduti discepoli non si disputi ancora. Io farò verso questo maestro ciò che altri verso Raffaello, che alla sua scuola hanno aggregati gli aiuti e gli altri che quantunque educati in diversa scuola, pur con lui vivendo si giovarono de'suoi lumi o de'suoi esempi.

Pomponio ...

Comincio dal suo stesso figliuolo Pomponio Allegri. Costui appena potè aver dal padre i primi rudimenti, rimasone orfano in età di anni dodici. L'avolo ne prese cura; che morto indi a cinque anni lo lasciò ragionevolmente fornito e di beni di fortuna e di abilità pittoresca. Non si sa chi continuasse ad esercitarlo; se il Rondani fido scolare di Antonio, o se altri di quella scuola: è però certo ch'egli fu d'ingegno sufficiente; e che aiutato dagli studi del padre si fece nome in Parma, e quivi anche si stabilì. Ne rimane in un catino della cattedrale una storia degl'Israeliti che aspettan Mosè, a cui Dio consegna le tavole della Legge. L'opera se non molto felice nel tutto, molto è lodevole in varie parti: vi si veggono alcune teste assai belle, alcune mosse assai spiritose, e sopra tutto tuoni di colori veri e vivaci. Si è detto che Pomponio abbandonasse presto i pennelli, e che venduti i beni che avea in Coreggio, ancor giovane si morisse in molto povero stato. Tali voci disseminate da incerti autori ha smentite con autentici documenti il ch. P. Affò; recando in mezzo commissioni decorose di pitture e di stime addossate a Pomponio in

Parma ancora dal pubblico che in un suo decreto, vivendo tuttavia i migliori allievi della scuola, lo nomina ottimo pittore.

Aggiungo a Pomponio altri dello Stato e della città di Modena. Un di questi fu di Sassuolo, per nome Francesco Francesco Cappelli, che quantunque stabilito di poi in Bologna, CAPPELLI. non vi ha lasciata in pubblico opera ché si conosca. Forse dipinse ivi per privati o anche per Principi, come vuole il Vedriani; ancorchè erri quando si mette a nominarli. Ben si addita in Sassuolo a S. Sebastiano una sua tavola, ov'espresse Nostra Signora con vari SS., e fra essi il Titolare. E' questa fra tutte la più illuminata e la più lodata figura, fino a credersi che vi sia la man del maestro; tal è l'impasto e tanto il rilievo. L'altro è Gio. Gio. Gia-Giarola da Reggio, le cui pitture a fresco, perite già quelle che fece in Parma, veggonsi a Reggio nel palazzo Donelli e altrove. Non andò esente dal vizio ovvio nei frescanti di trascurare alcune volte i contorni; ma fu spiritoso, dilicato, e stimato molto ancora vivente. Quantunque gli epitaffi non sieno i testimoni più veridici del valore de'defunti, giovami ricordare quel del Giarola, di cui discredendosi anco le nove parti, la decima gli fa molt'onore: Io. Gerolli, qui adeo excellentem pingendi artem edoctus fuerat, ut alter Apelles vocaretur. Vuolsi annettere a questi un concittadino del Coreggio; nominato Antonio Bernieri di stirpe nobile, che in età d'anni 18 Antonio rimaso orfano del maestro, n'ereditò in certo modo il nome, solito chiamarsi Antonio da Coreggio; ond' è nato qualch' equivoco nella storia. E' noverato fra' miniatori eccellenti dal Landi e da Pietro Aretino; e ne scrive anche D. Veronica Gambara Marchesana di Coreggio. Non è conosciuta di lui alcuna pittura a olio; ma non m'impegnerei a negargli tale abilità che molto e comune fra'miniatori; e a lui certamente prima che ad Antonio Allegri ascriverei il ritratto torinese, di cui scrissi in questo T. IV a pag. 69. Visse gran tempo in Venezia; conobbe

Roma; morì in patria. Per ultimo accrescerò il numero di questi discepoli con un nome ignoto per quanto parmi alla storia; nè a me noto se non per un bel disegno che ne osservai nella raccolta del ch. P. Fontana Barnabita, lodata da me nel primo tomo a pag. 50. E' questi un Antonio Bruno modenese; e comparisce buon emulatore del Coreggio nella grazia, negli scorti, nella verità, ne'larghi lumi, benchè sia molto men corretto.

BRUNO.

Anche fra gli scolari di Parma ve ne ha alcuni rimasi Daniello de Por è nominato dal Vasari nella vita di Taddeo Zuccaro, a cui dice aver giovato Daniello più con gl'insegnamenti che con gli esempi. Non altro di lui rammenta che un fresco a Vito presso a Sora, ove condusse lo Zuccaro per suo aiuto; nè par che diagli altra lode, che di avere appresa dal Coreggio e dal Parmigianino sufficiente morbidezza in dipingere. Costui dovea essere stato piuttosto manovale che aiuto del Coreggio; e sospetto che da lui al Vasari venissero alquante notizie di questo artefice, specialmente quelle de risparmi che l'istorico certamente non avea ragione di discredere o almeno di fingere. Miglior mobile di quella scuola Marstro credo fosse un M. Torelli nominato dal Resta nel MS. milanese, asserendo ch'egli insieme col Rondani fece il fregio di chiaroscuro, ch'è a S. Gio. di Parma; forse come aiuti, e certamente su i disegni del Coreggio, a cui anche quest'opera fu pagata. Il Ratti aggiunge aver dipinto con molta maestria il primo chiostro di quel felice monistero.

TORELLI.

Quegli che sieguono han tutti oggidì, qual più qual meno, celebrità in Italia di valentuomini; ma non di tutti costa che fossero dal Coreggio istruiti; nè tutti lo. sieguono al modo istesso. Alcuni fan come i timidi notatori che non osano di slontanarsi troppo dal lor maestro; alcuni fan come quegli altri che temono di avvicinarglisi molto, quasi per far conoscere che son già esperti ROMDANI. nel nuoto. Il Rondani è della prima schiera. Insieme col

Coreggio lavorò a S. Giovanni; e a lui principalmente si attribuisce un grottesco entro il monistero creduto della scuola di Antonio; ancorchè vi si notino alcuni putti che paiono di man del maestro. Ma il Rondani era uso a contraffarla assai bene nelle particolari figure. Fuor della chiesa di S. Maria Maddalena dipinse una Nostra Donna che si ascriverebbe al Coreggio, se la storia non lo vietasse. E quella sua tavola agli Eremitani co'SS. Agostino e Geronimo è pure così coreggesca, che contasi fra' miglior quadri di Parma. Non è però giunto alla grandiosità del caposcuola; anzi è accusato di troppo studio e minuto negli accessori; cosa che può vedersi nel suo fresco in una cappella di duomo, e comunemente nelle sue opere. E' raro nelle quadrerie. Presso i March. Scarani a Bologna vidi una sua Madonna col S. Bambino che aveva in mano una rondine, allusiva al nome del pittore; e in casa de' SS. Bettinelli a Mantova un ritratto d'uomo vestito e animato alla giorgionesca.

Di Michelangiolo Anselmi parlai già di volo nella Michelanscuola di Siena; lo fo ora più di proposito su le noti- GIOLO ANzie pubblicate o lette dopo quel tempo. E' certissimo, secondo i nuovi documenti, ch'egli era di padre, avo e bisavo parmigiani: ma è detto da Lucca perchè ivi nacque, secondo il Ratti, nel 1501; ed è altresì detto da Siena, come ora vo congetturando, perchè ivi dimorò giovanetto e vi fece i suoi studi. Il Resta, nel MS. allegato altre volte, vuol che imparasse dal Sodoma; l'Azzolini dal Riccio, genero del Sodoma; l'uno e l'altro dimorati buon tempo in Lucca. Ivì potè prender da essi i primi rudimenti, e quindi avanzarsi in Siena, ov'è di sua mano la tavola di Fontegiusta, di uno stile che nulla ha del lombardo. Venne poi già pittore in Parma; superiore in età al Coreggio, e solo abile a migliorare lo stile co'suoi consigli ed esempi, come il Garofolo e tanti altri fecero trattando con Rassaello. Or nell'anno 1522 essendosi impegnato il Coreggio a dipingere la cupola della

cattedrale e la gran tribuna, per le contigue cappelle su scelto l'Anselmi insieme col Rondani e col Parmigianino. Il lavoro non fu eseguito: ma la scelta dà a divedere ch'egli era tenuto già abile ad accompagnare lo stile del Coreggio; e le sue opere fan conoscere che ne divenne passionato seguace. E' largo ne' contorni, studiatissimo nelle teste, lieto nelle tinte, amico specialmente del rosso, che varia e in certo modo suddivide in più colori in un quadro istesso. Il minor suo merito è forse nella composizione, ove talora pecca di affollamento. Dipinse a Parma in più chiese. La più graziosa pittura e più vicina al suo grand'esemplare è a S. Stefano, e rappresenta a piè di N. Signora S. Giambatista col Titolare della chiesa. Ma la sua produzione più vasta è alla Steccata, ove, secondo il Vasari, eseguì i cartoni di Giulio Romano. Tal cosa è smentita dal contratto che assegna all'Anselmi una camera ove fare i cartoni; nè Giulio mandò a Parma se non lo schizzo di quell'opera. Nelle quadrerie è nome raro e prezioso; quantunque vivesse, a dire il men che si possa, fino al 1554, in cui fece un codicillo al suo testamento.

Bernardiro Gatti. Bernardino Gatti, di cui nella scuola cremonese tornerò a scrivere, dalla professione del padre denominato il Soiaro, ha lasciati molti monumenti dell'arte sua, e in più paesi. Parma, Piacenza, Cremona ne sono ricchissime. E' de'più certi discepoli del Coreggio e de' più attaccati alle sue massime, specialmente ne'soggetti che avea trattati il maestro. La sua Pietà alla Maddalena di Parma, il suo Riposo in Egitto a S. Sigismondo di Cremona, il suo Presepio a S. Pietro della città istessa fan vedere come si possano imitare le opere del Coreggio senza esserne copiatore. Niuno lo ha emulato meglio nella delicatezza de' volti. Le sue vergini e i suoi fanciulli spirano innocenza, beltà, leggiadria. Ama i fondi lucidi e biancastri, e in tutto il colorito mette una soavità che può dirsi una caratteristica. Nè manca intanto di dar gran rilievo alle

figure, che ad esempio del caposcuola par che non abbandoni mai se non le vede compiute da ogni lato e perfette. Ebbe singolar talento per copiare, ed anco per contraffare i pittori presso i quali dovea operare. Succedette al Pordenone in Piacenza dipingendo la tribuna a S. M. di Campagna; ivi, dice il Vasari, tutto parve opera della stessa mano. Non è da omettere in questa chiesa il suo S. Giorgio rimpetto al S. Agostino del Pordenone, figura di gran rilievo e di gran mossa, che fece sul disegno di Giulio Romano; credesi per soddisfare a chi la commise. Nel resto quanto egli valesse per se medesimo si vede a Parma in più chiese, e particolarmente nella cupola della Steccata. E' opera insigne in ogni sua parte; e nella principal figura, ch'è la Vergine, maravigliosa e sorprendente. Merita pure che si ricordi un suo quadro della Moltiplicazione de'pani, che segnato del suo nome e dell'anno 1552 fece in Cremona nel refettorio de'PP. Lateranensi. Può dirsi una delle più copiose pitture che veggansi ne' refettori religiosi, piena di figure maggiori del vero; varia di volti, di vestiti, di movenze quanto altra mai; condita di bizzarie pittoresche, e condotta in tutta la grand' estensione con un sapore di tinte e con un accordo, che merita gli si perdoni qualch'errore di prospettiva aerea, che pur gli è scorso. I privati in Italia han poco di questo autore, essendo state molte sue pitture trasferite oltramonti, e specialmente nella Spagna.

Giorgio Gandini (che dalla famiglia materna fu anche Giorgio cognominato del Grano ) già creduto da Mantova, si è rivendicato a Parma dal P. Affò che ne tesse la genealogia. Egli, se diam fede all' Orlandi, non solamente fu scolare del Coreggio; ma scolare, nelle cui tele si son notati i ritocchi della mano maestra. Il P. Zapata, che illustrò latinamente le chiese di Parma, gli ascrive in S. Michele il principal quadro che nella Guida del Ruta a torto fu attribuito a Lelio di Novellara. Il quadro è da far

onore a qualunque di quella scuola per l'impasto, pel rilievo e per la dolcezza del pennello; ancorchè vi sia per entro qualche idea troppo capricciosa. Quanto fosse in pregio fra'suoi cittadini si può raccorre dalla commissione che gli addossarono di dipingere la tribuna del duomo, sostituendolo al Coreggio che ne avea fatta promessa ed era morto senza diliberarsene. Lo stesso intervenne al Gandini; e la commissione passò ad un terzo, che fu Girolamo Mazzuola non ancor maturo a imprese sì grandi. Assegno ad altri luoghi Lelio Orsi e Girolamo da Car-

pi, che altri aggregano alla scuola di Parma, e rendo ivi ragione del mio consiglio. Ultimi in questo drappello novero i due Mazzuoli; e incomincio da Francesco detto il L. PARMI- Parmigianino, la cui vita è stata scritta dal P. Affò. Questi nol crede scolar del Coreggio, ma sì de'due zii; e nel loro studio dovè dipingere quel Battesimo di Cristo, ch'è ora presso i Conti Sanvitali, e che per un fanciullo di 14 anni, quanti ne contava allora Francesco, è cosa mirabile. Riflette il prefato storico, che, vedute le opere del Coreggio, diedesi a seguitarlo; e a quel tempo si ascrivono certe sue pitture con aperta imitazione di tal esemplare; qual è una Sacra Famiglia presso il Sig. Presidente Bertioli, e un S. Bernardino a'PP. Osservanti in Parma. Senzachè, l'essere stato scelto Francesco insigme col Rondani e coll'Anselmi a dipinger una cappella presso la cupola di Antonio, mostra che aveva analogia col suo stile e docilità alla sua direzione come gli altri due. Egli però conosceva troppo se stesso per voler essere secondo in una maniera, potendo essere primo in un'altra. E tal divenne in appresso: giacchè procrastinandosi sempre il lavoro predetto, viaggiò per l'Italia; e, veduto in Mantova Giulio, Raffaello in Roma, si formò uno stile che contasi fra gli originali. E' grande, nobile, dignitoso: non abbonda in figure, ma fa trionfar le poche anche in un gran campo; come in quel S. Rocco a S. Petronio di Bologna,

o in quel Mosè della Steccata di Parma, chiaroscuro sì rinomato.

Tuttavia il carattere e la parte di questo pittore è la grazia, per cui dicevasi in Roma che lo spirito di Raffaello era passato in lui. A questa dirizzava tutte le sue industrie. Veggonsi ne'suoi disegni più e più prove d'una stessa figura per trovare nella persona, nella mossa, nella leggerezza de'panni, in cui è maraviglioso, la maggior grazia. Parve all'Algarotti che nelle teste ne oltrepassasse alle volte il segno, e che desse in lezia; giudizio a cui preluse Agostin Caracci, ove desiderò nel pittore un po' di grazia del Parmigianino; non tutta perchè gli parea soverchia. Fu anche, secondo altri, eccessivo studio di grazia lo scerre talvolta proporzioni troppo lunghe e nelle stature e nelle dita e nel collo, come in quella celebre Madonna di palazzo Pitti, che da questo difetto si chiama comunemente del collo lungo (a): ma in ciò ebbe difensori. Il colorito pure nel suo stile serve alla grazia; tenuto per lo più basso, moderato, discreto, quasi tema di presentarsi all'occhio con troppa vivacità, che come nel tratto, così nel dipinto scema la grazia. Se l'Albano è buon giudice, il Parmigianino molto non istudiò in espressione, di cui ha lasciati pochi esempi: senonchè quella grazia istessa che anima i suoi putti e le altre delicate figure, o merita nome di espressione; o, se questa riguarda solo gli affetti, la supplisce abbastanza. Ed è in riguardo di questa grazia, che tutto a lui si condona e che in lui anco i difetti paion virtù.

<sup>(</sup>a) Può scusarsi coll'esempio degli antichi che nelle statue vestite han seguite simili proporzioni per non dare nel tozzo. Anche la lunghezza delle dita si recava a lode, siccome notano i commentatori di Catullo alla poesia 44. Il collo lungo nelle vergini è prescritto come un precetto d'arte presso il Malvasia (T. I p. 303) e il Can. Lazzarini con questa regola in vista dipingeva le sue Madonne. Queste osservazioni tutte deon intendersi con quella discretezza che non s'insegna, ma si suppone in ogni arte.

Sembra ch'ei fosse lento a ideare, solito formarsi tutta la pittura nella immaginativa prima di por mano al pennello; ma che fosse poi veloce nell'eseguire. Si notano in lui certi colpi così franchi e risoluti, che l'Albano gli nomina divini, e afferma che dal grand'esercizio nel disegno venisse in lui questa inarrivabile maestria, da cui però non iscompagnava la diligenza e la finitezza Le sue opere non son tutte impastate ugualmente, nè tutte di ugual effetto: ve ne ha però alcune, che per l'amore con cui son condotte furono ascritte al Coreggio. Tal è quell'Amore che fabbrica l'arco, a'cui piè sono due putti, l'uno ridente, l'altro piangente; di cui, oltre quello della Galleria Imperiale, si contano varie repliche; tanto o l'autore se ne compiacque, o piacque ad altrui. Sieguo in questo quadro il parer del Vasari sostenuto dal P. Affò e da molti conoscitori, co'quali ne ho tenutò discorso: nel rimanente quel Cupido dal Boschini senza controversia è ascritto al Coreggio, non meno che il Ganimede o la Leda nominati nello stesso contesto (pag. 302); la quale opinione è piaciuta e piace a non pochi altri.

Le sue minori pitture, ritratti, teste giovanili, immagini sacre non son molto rare, e alcune si trovano ripetute in più luoghi. La più reiterata nelle quadrerie è una N. Signora col divino Infante e S. Gio.; aggiuntavi S. Caterina e S. Zaccaria o simil testa senile in gran vicinanza. Vedeasi già nella Galleria Farnese di Parma; e si rivede or la stessa, or variata alquanto nella R. Galleria di Firenze e nella Capitolina; in quelle de'Principi Corsini, Borghesi ed Albani in Roma; in Parma presso il Reverendissimo P. Abate Mazza (a) ed altrove: nè è facile a crederle sempre originali, comechè siano antiche. Rare

<sup>(</sup>a) E' nominata e paragonata alla Borghesiana (in ambedue la B. V. è per fianco) dal P. Affò in una lettera edita dal Sig. Av. Luigi Bramieri nelle note all'Elogio d'Ireneo Affò composto dal P. D. Pompilio Pozzetti; letterato (siccome il suo annotatore) degnissimo, e della memoria de dotti italiani benemeritissimo.

sono in lui le copiose composizioni, com'è la Predicazione di Cristo alle turbe, collocata in una camera del R. Sovrano a Colorno; vero gioiello di quella villa sì amena, Le sue tavole d'altare non sono molte; nè alcuna è pregiata più della S. Margherita in Bologna. E' quadro ricco di figure, che i Caracci non si saziavano mai di riguardare e di studiare; e Guido in un trasporto, credo io, di ammirazione lo antepose alla S. Cecilia di Raffaello. Singolare è il fresco che incominciò alla Steccata, ove, oltre il Mosè a chiaroscuro, dipinse Adamo ed Eva e alcune Virtù, senza però terminar l'opera di cui avea preso il pagamento. La storia di tal fatto è lunga, e dee leggersi presso il P. Affò, sincera e scevera da molte favole che altri ha raccolte. Io dirò solo che per questo lavoro lasciato imperfetto Francesco fu incarcerato, e visse poi fuggitivo in Casale, ove mori fra poco tempo di 37 anni, quanti ne avea vivuti il suo Raffàello. Fu compianto come uno de'primi luminari non solo della pittura, ma eziandio della incisione in rame: ma di questa io taccio per non deviare dal mio proponimento.

Parve a Parma che Francesco non le mancasse del tutto, sopravvivendo a lui Girolamo di Michele Mazzuola, GIROLAMO MAZZUOLA suo cugino e scolare. Fin dal 1520 erano insieme, e credo vivessero nella stess' amistà per alquanti anni prima che Francesco andasse in Roma, e anche dopo che ne tornò. Ma forse questa buon'armonia si andò stemperando; onde Francesco chiamò suoi eredi due strani, e omise il cugino. Questi non è cognito fuor di Parma e de'suoi contorni: merita però di esserlo specialmente pel forte impasto e per tutta l'arte del colorire, nella quale ha pochi uguali. Vi è ragione di credere che alcune opere ascritte a Francesco, specialmente di tinte più forti e più liete, sieno o eseguite o replicate da questo artefice. Girolamo non essendo stato in Roma è attaccato più di Francesco alla scuola del Coreggio; sul cui stile fece lo Sposaliziodi S. Caterina alla chiesa del Carmine;

e può asserirsi che ne prese egregiamente il carattere. Fa eccellente in prospettiva; e nella Cena del Signore dipinta al refettorio di S. Giovanni mise un colonnato si bello e sì atto ad ingannar l'occhio, che può competere co'migliori del Pozzo. E' poi facile, armonioso, di bel chiaroscuro, e nelle grandi composizioni a fresco fecondo, vario vivace. Niuno de'suoi cittadini al pari di lui popolò d'immagini a olio le chiese di Parma; niuno vi dipinse più di lui a fiesco in duomo e alla Steccata; senza ciò che colorì a S. Benedetto di Mantova e altrove. E dal suo troppo fare sembra esser nato che tanti de'suoi dipinti sorprendono a prima vista; ma esaminandosi a parte a parte sceman di stima. Fra molte bellezze vi si trovano non pochi difetti : il disegno specialmente de' nudi è trascurato; la grazia trapassa in affettazione; le mosse spiritose degenerano in violente. Nè in queste cose tutta quanta la colpa si dee dir sua; avendo talora dipinta una stessa opera insieme con altri. Così avvenne nel gran quadro della Moltiplicazione de' pani, ch'è in S. Benedetto di Mantova, ove per documenti trovati dal Reverendissimo P. Ab. Mari, Girolamo non dipinse solo: vi sono gruppi bellissimi da fare onore a ogni gran pennello; vi sono al contrario debolezze e scorrezioni, che si dicono essere di altra mano. Vero è ch'egli le ha poste anco in altre opere; e ivi è da incolparne la sua fretta. Trovasi anche rammentato con qualche lode un Alessandro Mazzuola, figlio di Girolamo, MAZZUOLA che dipinse in duomo nel 1571 : egli è un debole imitatore del domestico stile; fato, per così dire, delle famiglie pittoriche che arrivano al terzo erede.

I Farnesi

Tal era lo stato dell'arte in Parma circa la metà del a Parma. secolo sestodecimo, quando la famiglia de Farnesi venne a dominarvi, e contribuì ad animare e a promovere quella scuola. I discepoli del Coreggio avean già fatti degli allievi; e se è difficile a dire di quale scuola ciascuno uscisse, è però agevole congetturare dal loro gusto, che tutti si studiavano di batter le vie de'due maggior maestri che abbiamo descritti in Parma; ma forse più del Mazzuola che del Coreggio. E' troppo comune fra'dilettanti e fra gli artisti quel pregiudizio, che il più nuovo stile sia sempre il più bello; così la moda guasta anche l'arti. Il Parmigianino non educò forse per la pittura se non il cugino: Daniel da Parma era stato anche col Coreggio; e Batista Fornari, avendo da Francesco appreso il disegno o poco più oltre, si diede alla scoltura, e fra le altre belle statue fece pel Duca Ottavio Farnese il Nettuno ch'è ora nel giardino Reale. Vi si è aggiunto da alcuni Jacopo Bertoia (o, come scrissero per errore, Giacinto) adoperato assai dalla corte in Parma ed in Caprarola; nè è gran tempo che certe sue pitturine segate dal palazzo del R. giardino di Parma furono trasferite\ nell'Accademia. I soggetti son favolosi, e in quelle Ninfe e in tutt' altro assai traspira della leggiadria di Francesco. Tuttavia le memorie trovate dal P. Affò non consentono ch'egli avesse il Parmigianino a maestro. Egli era ancor giovane nel 1573; e il Lomazzo nel suo Tempio lo dice scolare di Ercole Procaccini. Dipinse molti quadretti da stanza, che un tempo eran ricercatissimi; nè Parma ha di lui pittura che sia grande, eccetto due gonfaloni di confraternite.

·Si è anco tenuto dietro allo stile più che alla storia, ponendo fra gli scolari del Parmigianino un Pomponio Ami-Pomponio dano. Dee però contarsi fra'suoi seguaci più diligenti; fino Amidano. ad essere stata ascritta a Francesco ( e non da pittori volgari) una tavola dell'Amidano, ch'è alla Madonna del Quartiere; ed è la più bella opera che ne abbia Parma. Nobile e piazzato è lo stile di questo pittore, dice il Cay. Ratti, senonchè sente talvolta alquanto del piatto.

Pier Antonio Bernabei detto della Casa non è della scuola Pier Asdel Parmigianino, ma dee appartenere a qualche altro TONIO BERaiuto del Coreggio, o scolare. Non veggo perchè l'Orlandi si contenti di lodarlo come pittor non ignobile; quando

la sua cupola alla Madonna del Quartiere ne fa concepire

idea di uno de'migliori frescanti che allora vivessero in Lombardia e in Italia. Vi ha rappresentato, come le più volte in su le cupole, un Paradiso, folto, ma senza disordine; con figure di maniera coreggesca, tinte con grandissimo rilievo e forza, che si direbbe anche soverchia nelle più lontane, mancandovi la debita degradazione. Questa cupola che si mantiene, corre ora il terzo secolo, conservatissima, è il suo capo d'opera: veggonsi però e al Carmine e altrove alcune sue pitture similmente di IL BARILI grand'effetto. Aurelio Barili e Innocenzio Martini di Parma dovean essere considerabili artefici, postochè a S. Giovanni ed alla Steccata impiegati furono: qualche loro affresco si addita ancora, ma l'occhio non vi si posa, allettato da migliori oggetti contigui.

GIULIO

TIME.

Circa il medesimo tempo un altro suddito dello Stato dipingeva in Piacenza sua patria, per nome Giulio Mazzoni già scolare di Daniel da Volterra, nella cui vita è assai lodato dal Vasari. Rimangono in duomo gli Evangelisti che vi effigiò, rinnovata da altro pennello la volta di S. M. di Campagna, ch'egli avea istoriata. Dalla scuola di Daniello non avea recata intelligenza di sotto in su, e peccò in questa; molto ragionevole nel rimaneute.

## EPOCA TERZA

Parmigiani allievi de Caracci e di altri Esteri fino alla fondazione dell'Accademia.

Nel 1570 invecchiati o morti i miglior coreggeschi, la scuola di Parma cominciò a dar luogo alla bolognese; ed eccone il modo e le cagioni tessute in parte dall'avvedimento, in parte dal caso. Dovea dipingersi una cappella di duomo, lavoro promesso al Rondani e al Parmigianino e per vari accidenti differito sì oltre, che i due pittori già più non erano. Orazio Sammachini vi fu invitato da Bologna: appagò il pubblico; e, se io non erro, trasse ivi gran giovamento dallo studiare nel Coreggio, a cui è più simile che altro bolognese di quella età. Nel duomo istesso dipinse Ercole Procaccini. Nè molto dopo fu dal Duca Ranuccio chiamato da Bologna per suo pittore di corte Cesare Aretusi; il quale, come dicemmo, fu adoperato a rinnovare il dipinto della tribuna a S. Giovanni. Si era risoluto per allungare il coro di demolir la vecchia tribuna; ma ciò che vi aveva effigiato il Coreggio si volea replicato esattamente nella nuova; esempio degno di passare in legge ovunque si pregiano belle arti. L'Aretusi, conta il Malvasia, ne prese l'impegno; ma ricusò cavarne copia sul luogo, dicendo che tal lavoro gli parea più da studente che da maestro. Fu dunque a ciò impiegato Annibal Caracci, che aiutato dal suo fratello Agostino ritrasse quella grande opera in vari pezzi che son ora a Capo di Monte; e con la scorta di questi l'Aretusi ridipinse poi la nuova fabbrica nel 1587. A questo racconto ha opposto il Padre Affò il contratto dell'Aretusi rogato nel 1586, con cui si obbliga a ricopiare maestrevolmente quella Madonna Coronata; e gli si promette il vitto per un garzone che preparerà i cartoni; cosa che non può cadere in Aunibale rappresentatoci nella storia di già maestro nel 1586. Che deggia pensarsi di tal fatto e dei cartoni, che la voce comune ascrive ad Annibale, e si dicon degni di lui, quaerere distuli; nec scire fas est omnia. ( Horat. ). Dirò solo che Annibale, dopo avere nel 1580 consumati vari mesi studiando e copiando il Coreggio, vi tornava di tempo in tempo a vagheggiar quello stile; e che il contemplarlo sì spesso lo aiutò mirabilmente a possederlo. Fu allora che a'Cappuccini di Parma dipinse una Pietà, la più vicina che si sia mai veduta a quella di S. Giovanni; e fu allora che il Duca Ranuccio gli commise alcuni quadri che son oggidì a Napoli.

Era il Duca grande amatore delle arti, come appar dalla scelta de'soggetti che adoperò; fra' quali furono Lio-Gio. Sons nello Spada, il Trotti, lo Schedoni, Gio, Sons figurista abile e paesista anche migliore, che l'Orlandi suppone istruito in Parma e perfezionato in Anversa. Pare che avesse anche in considerazione il Ribera. Questi a S. Maria Bianca avea dipinta una cappella, ora demolita, che secondo lo Scaramuccia, si saria creduta del Coreggio, e potè destar emulazione in Lodovico Caracci stesso (Lett. Pittor. T. I pag. 211). La maggior gloria però del Duca e del Cardinal suo fratello fu l'avere stimati e impiegati i Caracci. Così in quella corte fossero stati tenuti nel grado e rimunerati co' premi che meritavano; ma (colpa di alcuni cortigiani) la storia racconta di questi grandi uomini cose che fan pietà (a). Da tali principi si vuol ripetere ciò che nella storia caraccesca si legge in diversi anni; Annibale incaricato di dipingere in Roma la Galleria Farnese; Agostino chiamato a Parma in qualità di pittor di corte, nel quale impiego morì; Lodovico inviato a Piacenza perchè

<sup>(</sup>a) V. Bellori nella Vita di Annibale pag. 34 e 35. Malvasia Tom. I pag. 334, 404, 405, 442. Orlandi alla voce Gio. Batt. Trotti.

congiuntamente con Camillo Procaccini ornasse il duomo della città. Ed ecco pure i principi a Parma di nuovo stile, anzi di nuovi stili che nel secol XVII si vennero dispiegando quivi e nel rimanente dello Stato, introdottivi da' bolognesi.

Loro scolare, oltre il Bertoia, su Giambatista Tinti al-Giambatilievo del Sammachini; e in oltre Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchi, che avendo conosciuti i minori Caracci in Parma, si trasferirono prima in Bologna alla scuola di Lodovico, indi seguirono Annibale in Roma, e quivi con lui stettero in contubernio. Costoro, benchè allievi di bolognesi, somigliano certi uomini, che usciti dalla lor patria, mai non ne depongono nè la memoria nè il linguaggio. E quanto al Lanfranco, tutti convengono che le Lasnelle opere macchinose niuno ritrasse la grandiosità del Coreggio meglio di lui; comechè nè in colorito gli sia simile, nè in finitezza lo secondi, nè possa negarglisi certa originalità di caposcuola. Di questo è in Parma il quadro di tutt'i SS. nella chiesa del loro titolo, e in Piacenza, oltre il S. Alessio e il S. Corrado in duomo, opere dal Bellori lodate al sommo, è alla Madonna di Piazza la tavola di S. Luca con una cupola sì apertamente imitata da quella di S. Gio. di Parma, che per poco non può dirsi servilità. Sisto Badalocchi (a) non inferiore al Lanfranco Sisto Bain facilità e in altre doti pittoresche, si avvicinò molto al suo stile. Si è dubitato perfino in Parma se il quadro di S. Quintino nella sua chiesa sia dipinto dal Lanfranco o da lui. Ma di costoro che vissero il più della età loro fra'caracceschi e fuori di patria, scriveremo nella scuola bolognese più opportunamente.

Giambatista Tinti apprese in Bologna dal Sammachini Giambatal'arte del disegnare e del colorire; e studiò indefessamente nel Tibaldi, sul cui esempio dipinse a S. Maria della Scala,

(a) Presso il Malvasia T. I pag. 517 è detto Sisto Rosa.

nè senza nota di plagio (a). Per altro stabilitosi a Parma, in niun altro esemplare più fissò gli occhi che nel Coreggio; e dopo lui nel Parmigianino. La città ha molte opere di questo pennello in privato e in pubblico; e-assai si distinguono fra esse l'Assunta in duomo copiosa di figure, e il Catino alle Cappuccine Vecchie, che si conta fra le ultime opere grandi dell'antica scuola di Parma.

Dopo costoro declinò sempre la pittura. Verso la metà del secolo XVII si trovano ricordati nella Guida di Parma Fortunato Gatti e Gio. Maria Conti parmigiani; nè molto, CONTI, 2 credo io, fu distante da essi Giulio Orlandini. Costoro Onzandeni meglio provano la successione de'pittori in Parma che GIROLAMO de'grandi pittori. Trovo anche ricordato un Girolamo PA' LEONI. da' Leoni piacentino, che insieme col Cunio milanese dipingeva al tempo de Campi. Similmente in Piacenza Barrolon-dopo la metà del secolo un Bartolommeo Baderna scolar MEOBADER- del Cav. Ferrante operava con lode d'industria più che di genio; onde il Franceschini dicea di lui, che avea picchiato all'uscio de'bravi pittori senza poter entrar dentro. La corte intanto non mancava di promovere ne'sudditi lo studio delle belle arti. Mandò anche pensionato in Roma sotto la direzione del Berettini un giovane di molto talento, e su Mauro Oddi; che con soddisfazione de'Principi dipinse alla MAURO Oppz. villa di Colorno, e di tavole d'altare ornò qualche chiesa; ma questi più che la fama di pittore ambì quella di architetto. Nel tempo stesso era impiegato in corte, e non di rado FRANCISCO lavorava per chiese e per quadrerie private Francesco Morti. Monti, di cui si parlò nella scuola veneta; e questi maggiormente influì nella pittura di Parma, formandole in Ilario Spolverini un allievo di merito. Ilario, non altri-**TLANTO** SPOLVERImenti che il suo maestro, si acquistò nome dipingendo

> battaglie; nè so se per esagerazione o per verità solea dirsi che i soldati del Monti minacciavano, e quei dello Spolverini uccidevano. Non men di fierezza e di orrore

(a) Malvasia T. I pag. 212.

ha messo in certi quadri di assassinamenti, che son pregiati al pari delle battaglie. Dipinse per lo più pel Duca Francesco: è però anche al pubblico qualche suo lavoro maggiore in olio e a fresco alla Cattedrale, alla Certosa, e altrove in città e per lo Stato.

Dallo Spolverini fu educato Francesco Simonini bat-Francesco taglista celebre di questa età. L'Orlandi lo dice scolar del Monti, e istruitosi in Firenze su le opere del Borgognone. Visse lungamente in Venezia, ove nella sala Cappello, e in più quadrerie lasciò quadri copiosi di figure, ornati di belle fabbriche, variati di ogni genere di mischie e di azioni militari. Promosse Ilario alla pittura altri giovani parmigiani, fra'quali forse Antonio Fratacci e Cle- Antonio mente Buta, e certamente l'Ab. Giuseppe Peroni. Il primo Fratacci. sotto il Cignani divenne miglior copista dello stile del maestro, che operatore; chiamato pittor pratico dal Sig. Bianconi nella Guida di Milano, ove e in Bologna si vede qualche sua tavola. In Parma non operò pel pubblico, che io sappia; ma solo per quadrerie, e vi tiene onorato posto. Parimenti il Ruta si formò in Bologna nell'acca- CL. RUTA. demia del Cignani, e tornato in patria, le cui pitture ha descritte, quivi servi all'Infante Carlo di Borbone finchè stette a Parma; e passò insieme con lui in Napoli: tornato in Parma continuò ad operare lodevolmente finchè vide luce, perciocchè verso il fine della vita acciecò.

Il Peroni poi si condusse prima in Bologna, ove fu L'As. Ps istruito dal Torelli, dal Creti e da Ercole Lelli; e di là si trasferì a Roma, ove si diede scolare al Masucci. E' però credibile che il colorito del Conca e del Giacquinto, che in que tempi erano in voga, lo sorprendesse; perchè le sue tinte, ove più ove meno, partecipano di quel verde e di quel falso. Nel rimanente è disegnator buono, e ne'gen: tili soggetti assai tiene del marattesco; come nel S. Filippo che vedesi a Milano in S. Satiro, o nella Concezione presso i PP. dell'Oratorio a Torino. In Parma può conoscersi a S. Antonio Abate, ove dipinse a fresco assai bene, e vi

mise una tavola di Gesù Crocifisso in competenza del Batoni e del Cignaroli: ivi più espressamente che altrove par ch'ei chiegga luogo fra'buoni pittori di questa ultima età. Ornò il Peroni l'accademia e la patria, e vi morì pieno di giorni. Non così avanzato negli anni vi morì Pietro Ferrari, che, oltre il B. da Corleone posto nella

FERRARI.

chiesa de'Cappuccini, vi ha lasciate altre belle pitture inpubblico, e anche più in privato, imitatore dell'antica sua scuola e di altre recenti (a).

PIER AN-TONIO

Piacenza ebbe un Pier Antonio Avanzini educato dal AVANZINI. Franceschini in Bologna: dicesi che mancasse di facoltà inventiva, e che le più volte eseguisse i disegni del suo

**GLIASACCHI** 

G10. BATI- maestro. Dalla scuola di Giuseppe del Sole usci Gio. Batista 8TA TA- Tagliasacchi di Borgo S. Donnino, genio fatto per la pittura graziosa, e perciò studiosissimo del Coreggio, del Parmigianino e di Guido. Avria sopra tutto voluto esserlo di Raffaello; ma i parenti mai non gli consentirono di veder Roma. Visse e operò molto in Piacenza, nel cui duomo è assai pregiata una sua Sacra Famiglia che nei volti ideali tien dello stile romano, e nel colorito non degenera dal lombardo; pittore, se io non erro, di più merito che fortuna.

Pittura inferiore.

Finalmente la nazione non ha desiderati eccellenti FABRIZIO maestri della minor pittura. Fabrizio Parmigiano è lodato Parmieta- dal Baglioni fra' paesisti del suo tempo. Lavorava con Ip-

> (a) Voglionsi qui aggiugnere brevemente le lodi del suo maestro defunto, morto ha due anni, pavese ma stabilitosi a Parma da molti anni. Avea studiato in Firenze sotto il Meucci, indi a Parigi ove fu applaudito e premiato un suo bel quadro, ed egli ascritto a quella insigne Accademia. Tornato in Italia e divenuto primo pittore della corte di Parma, fece alla città allievi ed opere che l'onorano. Il Prometeo liberato da Ercole che pose nell'Accademia, il gran quadro co'ritratti della R. Famiglia dell' Infante D. Filippo Duca di Parma, che nella Guardaroba si addita ancora come il miglior suo lavoro, giustificano la riputazione che godè in vita, e a lui dura estinto. Fu il suo nome Giuseppe Baldrighi, e morì in Parma di 80 anni.

polita sua moglie per le quadrerie d'Italia, recandosi di paese in paese finche giunse in Roma, ove ornò di boscaglie con anacoreti anche qualche chiesa; e vi morì in fresca età. Il suo stile era più ideale che vero, come costumavasi innanzi i Caracci, ma spiritoso e diligente. Vi ebbe pure un Gialdisi parmigiano, di cui perchè vivuto Gialdisi. in Cremona scrive lo Zaist fra' professori di quella scuola, come di celebre dipintore di fiori: gli dispose anche in tavolini coperti di tappeti, e quivi pure collocò istrumenti da suono e libri e carte da giuoco; il tutto con una verità e con tanto buone tinte, ch'egli da tenui cose ha tratta non tenue fama. E' anche da ricordare Felice Boselli di Piacenza, che istruito da'Nuvoloni divenne figurista mediocre d'invenzione, ancorchè molto valesse in copiare anche gli antichi, fino a ingannare i periti con le sue copie. Scorto dal genio si diede a rappresentare animali or con le lor pelli, or quali si espongono nelle beccherie; e in oltre uccellami e pesci; disponendogli con ordine e colorendogli con verità. I palazzi di Piacenza ne abbondano; essendo vivuto il Boselli oltre agli ottant'anni, lavorando di questi quadri speditamente e di pratica, per cui non han tutti uguale stima. Vi è in oltre Gianpaolo Pannini, Gianpaolo a cui nella scuola romana, ove imparò e insegnò ancora, resi quella giustizia che gli fa il pubblico per la gran perizia nelle prospettive, e per la singolar grazia nelle figurine che vi aggiunge. Di questo pennello sono in patria più saggi mandativi da Roma, e fra essi hanno i Signori della Missione un quadro rarissimo, perchè di figure grandi oltre il consueto di quell'autore. Vi son rappresentati i Venditori scacciati dal Signore fuori del tempio; l'architettura è grandiosissima, le figure piene di spirito e di varietà. Il Sig. Proposto Conte Carasi, descrittore commendabilissimo delle Pitture pubbliche di Piacenza, lo disse unico fra'pittori già morti, di cui poss'aver vanto in quella città. Tal penuria non dee recarsi al clima che abbonda d'ingegni, ma forse a mancanza di scuola locale;

FELICE

danno che per Piacenza si è convertito in grand'utile. Si scorra il catalogo de'pittori che ivi operarono, con cui il Sig. Carasi chiude il suo libro; e si dica se altra città è in Italia, eccetto le Capitali, così ornata da pittori eccellenti di ogni nostra scuola. S'ella avesse avuti maestri, essi per un buon allievo le avrian formati venti de'mediocri; e le opere di costoro avrian riempiuti i palazzi e i tempj com'è intervenuto a tante altre città secondarie.

Basta per lo più a uno Stato come un' Università per le lettere, così un'Accademia per le belle arti, specialmente ove sia fondata, mantenuta, animata all'uso di Parma. Don Filippo di Borbone nel 1757, ch'era il decimo del suo principato, le diede l'essere; e il Real suo Figlio, che felicemente regge ora lo Stato, le ha dati e tuttavia le dà nuovi accrescimenti (a). Niuna cosa è più conducente a risvegliare fra noi il bel genio della pittura, che il modo che ivi si tiene in premiare. Proposto il tema del quadro, s'invitano al concorso non i giovani del Dominio solamente, ma gli esteri ancora; onde in ogni luogo ferve l'industria de' più maturi studenti e più abili, che risguardano inverso Parma. Il metodo del concorso, la integrità e perizia de'giudici, tutta la forma del giudicio esclude ogni sospetto che il quadro prescelto al' premio non sia il più degno. L'autore n'è largamente riniunerato; ma la più ambita mercede è l'essere stato in tal consesso fra tanti competitori giudicato primo: ciò sempre basta per 'uscir dal volgo degli artefici, e spesso per salire in fortuna. Il quadro coronato rimane per sempre in una camera dell'Accademia insieme con gli altri già prescelti ne'decorsi anni; ed è questa una serie che sin da ora interessa molto gli amatori delle belle arti. Dopo che i cortoneschi han cominciato a perdere il regno che sotto nomi e sette diverse tenevano

<sup>(</sup>a) I professori che l'adornano sono indicati dal P. Affò negli opuscoli citati in questo capitolo.

in tanta parte d'Italia, succede a'di nostri come una crisi, che per ora è piuttosto un tentativo di nuovi stili, che uno stil dominante da caratterizzar questo nuovo secolo. Or in questa raccolta meglio che in ogni libro si può leggere lo stato delle nostre scuole; quali massime si vadano propagando; qual genere d'imitazione e quanto libera ora regni, onde sorga qualche speranza di ricuperare l'arte antica del colorito; qual pro sia venuto alla pittura dalle copie de' miglior quadri pubblicate con le incisioni, e da' precetti de'maestri divulgati con le stampe. So che in questo genere variamente si pensa; nè il mio giudizio, ove io lo interponessi, darebbe peso a veruna delle contrarie opinioni. Dico solo, che veggendo deferirsi ora alla ragione quanto prima si deferiva alla pratica, m'inclina l'animo alla speranza piuttosto che alla diffidenza.



# CAPITOLO IV

### SCUOLA CREMONESE.

#### EPOCA PRIMA

### Gli Antichi.

 $\mathbf{N}$  on lessi mai la storia di Bernardino e degli altri Campi scritta già dal Baldinucci, e recentemente da Giambatista Zaist, che non mi paresse veder nella scuola di Cremona, ch' essi fondarono, un abbozzo di quella che poi stabilirono i Caracci in Bologna. Una famiglia e nell'una città e nell'altra formò il progetto di un nuovo stile pittoresco, che partecipasse d'ogni scuola d'Italia senza far plagio in alcuna: e d'una famiglia uscì nell'una città e nell'altra un sì bel numero di maestri, che parte per se medesimi, parte per mezzo de' loro allievi ornaron la patria con le opere, l'arte con gli esempi, la storia col nome loro. Perchè poi la scuola di Cremona rimanesse indietro alla bolognese in perfezione ed in fama, perchè durasse men della caraccesca, perchè questa abbia in certo modo condotto a fine ciò che l'altra ha tentato; ciò è stato effetto di varie moltiplici cagioni, che nel decorso del capitolo verrò svolgendo. Per ora son da esporre, com' è il mio uso, i principi di tale scuola; nè deon cercarsi fuori di quel magnifico duomo, che fondato nel 1107, come prima si potè, fu fregiato di scoltura insieme e di pittura. L' una e l'altra è oggetto degnissimo di un occhio antiquario, che vada indagando per quali vie e con quali passi le arti in Italia venissero risorgendo. La scoltura non presenta ivi cosa che non riveggasi in Verona, in

Crema, in altri luoghi; ove le pitture rimase nel volto delle due navate laterali son cose uniche, e meritano il disagio di vederle dappresso; giacchè le figure son picciole, e là luce è scarsa. Il lor soggetto son sacre istorie; il disegno è oltre modo secco, il colorito è forte, i vestiti nuovi del tutto; se non in quanto alcuni di essi continuano a vedersi oggidì nelle mascherate e ne' teatri d' Italia. Vi sono architetture fatte con sole linee, come in certe stampe di legno delle più antiche; e vi son caratteri che denominano le principali figure, come talora ne' musaici più vetusti, quando l'occhio non assuefatto a vedere istorie avea mestieri di sì fatte indicazioni. Nulla però è quivi che rammenti greci musaici; tutto è italico, tutto è nuovo, tutto è patrio. Le lettere lasciano in dubbio se vogliano ascriversi al secol di Giotto, o al precedente; ma le figure fan fede all' autore, che nè a Giotto nè al maestro di esso dee nulla dell' arte sua. Del costui nome niun sentore potei avere nè dagli antichi storici della scuola, Antonio Campi e Pietro Lamo, nè dal già nominato Gio. Batista Zaist, che in due tomi compilò già le memorie de' cremonesi che professarono belle arti; e furono editi dal Panni nel 1774.

Ben posso aggiugnere, che i pittori erano nel cremonese fin dal 1213, giacchè avendo la città riportata vittoria sopra i milanesi, ella fu dipinta nel palazzo di Lanfranco Oldovino, ch' era uno de' capi dell' esercito cremonese; di che si da per testimone Clemente Flameno nella Storia di Castellone (a). E' anche nominato dall'Abate Sarnelli nella Guida dei Forestieri di Napoli, e dal Can. Celano nelle Notizie del bello di Napoli un M. Simone cremonese, che circa il 1335 dipinse in S. Chiara; ed è quel desso che il Surgente autor della Napoli illustrata chiama Simon da Siena, e il Dominici Simone Napolitano. Al parere del Dominici nell'altro tomo mi attenni,

<sup>(</sup>a) V. Zaist pag. 12.

giacchè egli cita il Criscuolo e i suoi archivi; ma ne sia la fede presso loro. Altri nomi possono annettersi, che lo Zaist ha raccolti parte da MSS., parte da libri editi, come un Polidoro Casella, che fioriva nel 1345, un Angelo Bellavita vivuto nel 1420, un Jacopino Marasca nominato nel 1430, un Luca Sclavo, che il Flameno pone dopo il 1450 fra' dipintori eccellenti e fra' familiari di Francesco Sforza, un Gaspare Bonino rinomato circa il 1460: diqua veggasi che a questa scuola non mancò per lungo corso di anni serie e successione, ancorchè non esistan pitture onde comprovarla.

La prima che ci si presenti con nome e con data certa, è una tavola posseduta dallo stesso Zaist, con Giuliano (di

poi Santo) che uccide il padre e la madre, credendo di sorprendere nel suo talamo la moglie e il drudo. Si leggevano a piè di quel letto questi due versi: Hoc quod Manteneae didicit sub dogmate clari, Antonii Cornae dextera pinxit opus McccclxxvIII. Questo Antonio della Corna è noto per la storia; e dal prefato monumento si scuopre scolar del Mantegna, e seguace del primo suo stile piuttosto che del secondo. Nè credo che o vivesse o piacesse a bastanza; non avendo avuto luogo fra' quattrocentisti dipintori del duomo, che ivi han lasciato un monumento di pittura emulo alla cappella Sistina; e, se io non erro, le figure di quegli antichi fiorentini son più corrette, queste più animate. E' un fregio che gira sopra

Bonifazio Bembo.

DELLA

Il primo di questo numero nel dipingere la Epifania e la Purificazione in uno spartimento scrisse Bembus incipiens, e nell'altro 14...; il qual millesimo di poi coperto dalla fiancata dell'organo non si scorge più da gran tempo. Il senso è chiarissimo, ove si leggano insieme il nome e il millesimo; nè si pena a intendere che l'autore in un'opera che dovea farsi da molti ed in molti anni,

le arcate della chiesa ripartito in più quadri, ciascun dei quali contiene una storia evangelica dipinta a fresco. Vi

han lavorato vari cremonesi, tutti ragguardevoli.

volle lasciar memoria di chi l'avesse incominciata, ed in quale anno. Vi è stato nondimeno chi leggendo staccatamente Bembus incipiens, ha sospettato che il pittore volesse dire di essere allora principiante nell'arte; quasi i cremonesi che ad ornare così bel tempio han sempre condotti sommi artefici, avessero allora scelto un novizio. Si è pur quistionato se la iscrizione spetti a Bonifazio Bembo, o a Gianfrancesco suo minore fratello; e par da credersi col Vasari che appartenga al primo, pittor provetto, che dipingeva per la corte in Milano fin dal 1461, ove Gio. Francesco fiorì più tardi, come poco appresso riferiremo. Nelle due storie onde Fazio ordì il suo lavoro, e nelle altre vedesi un abile artefice, brioso nelle mosse, vivo nel colorito, pomposo negli abiti, che però non si solleva sopra la sfera de' naturalisti, copiando il vero senza molto trasceglierlo; anzi alterandolo talvolta con qualche scorrezione. Gli Abbecedari e il Bottari ancora confusero questo Bonifazio col Bonifazio veneziano, di cui scrivemmo a suo luogo.

Dirimpetto al Bembo colori una storia della Passione (e fu il Redentore davanti a'giudici) un Cristoforo Mo-Cristore retti (a), che, al dir del Lomazzo, insieme col Bembo aveva operato nella corte di Milano, e fu impiegato anche a S. Aquilino. Ne rimane in quella chiesa una Madonna che siede fra vari SS., nel cui manto in caratteri intrecciati a modo di trina d'oro lessi Christophorus de Moretis de Cremona. Gli scrittori cremonesi lo dicon figlio di Galeazzo Rivello, e padre ed avo di alcuni altri Rivelli similmente pittori; e solo per soprannome chiamato il Moretto. Dalla soscrizione che ho prodotta parmi che insorga difficoltà contro sì fatta tradizione; giacchè de Moretis è espressione di casato, non di soprannome. Che che sia da dire in tale articolo, fu questi uno de' riformatori della pittura in Lombardia, particolarmente

<sup>(</sup>a) V. il Lomazzo Tratt. della Pittura pag. 405.

nella prospettiva e nel disegno; e in quella storia della Passione, esclusa già ogni doratura, si avvicina a' moderni.

Alquanto più tardi, e non prima del 1497, furono ado-

perati due cremonesi a continuare il cominciato fregio, ALTORELLO Altobello Melone e Boccaccio Boccaccino. Il primo per MELONE.

testimonio di Giorgio Vasari dipinse varie istorie della Passione, molto belle e veramente degne d'esser lodate. Egli è il men costante nel suo stile, mescendo in uno stesso dipinto, come altri osservò, figure che danno nel grande con altre che dan nel piccolo: è anche men forte in pitture a fresco, colorendole in guisa che ora sembrano arazzi. Non così ove dipinse a olio; siccome fece in una tavola con la discesa di Cristo al Limbo, che conservasi nella sagrestia del Sacramento; rifiutato da' Sigg. Canonici un gran contante che fu già esibito per comperarla. Le figure sono in gran numero, di proporzione alquanto lunga; colorite però con forza e con morbidezza. Vi è intelligenza di nudo sopra il comune di quella età, e una grazia di volti e di mosse da crederla opra di grande artefice. Nella Notizia del Morelli è riferita una sua Lucrezia, quadro da stanza, dipinto alla fiamminga; e dicesi lui essere stato scolare dell' Armanino, forse di quella nazione.

BOCCACCIO Boccacci-

Boccaccio Boccaccino è fra cremonesi ciò che sono il Grillandaio, il Mantegna, il Vannucci, il Francia nelle scuole loro; il miglior moderno fra gli antichi, e il miglior antico fra' moderni; ed ebbe l'onore d'istruire per due anni il Garofolo, prima che questi nel 1500 ne andasse a Roma. Sono del Boccaccino nel fregio del duomo la Nascita di Nostra Signora con altre storie di lei e del divin Figlio. Lo stile è originale in parte e in parte conformasi con Pietro Perugino, di cui il Pascoli lo fa scolare; men di lui ordinato in comporre, men leggiadro nelle arie delle teste, men forte nel chiaroscuro; ma più ricco ne' vestimenti, più vario ne' colori, più spiritoso nelle attitudini, e forse non meno armonioso nè meno vago nel paese e nelle architetture. Ciò che dispiace sono certe

figure che dan nel rozzo perchè assai panneggiate e non isvelte a sufficienza; difetto che gli antichi statuari schivavano accuratamente, come osservai nel cap. 3. Il Vasari dice che fu a Roma; nel che io lo sieguo, e perchè Antonio Campi par che l'accenni, e perchè in lui trovo imitazioni di Pietro evidenti; come nello Sposalizio di Maria Vergine, e in un magnifico tempio eretto sopra alti gradi, che Pietro ha replicato più di una volta. Fu anche notato che la sua Madonna a S. Vincenzo, aggiuntovi il Titolare e S. Antonio, sembra opera del Vannucci; e gli si appressa veramente anche in altre immagini. Credo pertanto facilmente che il Boccaccino vedesse Roma; ma credo se non finto, alterato assai ciò che presso il Vasari ed il Baldinucci di lui sta scritto.

Ragioniamone brevemente. Dicono ch' egli si mettesse ivi a invilire le opere di Michelangiolo, e che avendo dipinto alla Traspontina si tirasse contro le beffe e i sibili de' professori; onde per non sentirsi più da ogni lato trafitto gli convenisse tornarsene alla sua Cremona. Tale storiella ed altre simili cose irritarono i lombardi. Lo Scannelli nel Microcosmo, il Lamo nel Discorso su la pittura, il Campi nella sua Istoria hanno contro il Vasari rinnovate le querele delle altre scuole: lo Zaist le riporta a pag. 72, aggiuntavi di suo una dissertazione per ismentire questo racconto. Tutta la confutazione si appoggia all'epoche segnate dal Vasari; dalle quali risulta, siccome dicono, una negativa coartata su la gita del Boccaccino in Roma in tempo da poter biasimare le pitture di Michelangiolo. E' uso degl' istorici meno esatti raccontare la sostanza di un fatto, rivestendola di circostanze o di tempo o di luogo o di modo, che non sussistono. La storia antica è piena di questi esempi; e la critica anche più severa non discrede il fatto ad onta di qualche circostanza alterata, quando altre assai forti lo persuadono. Nel caso nostro l'istorico grande amico di Michelangiolo fa una narrazione che interessa l'amico, e di cosa avvenuta in

\*

Roma non molto prima ch'egli scrivesse. E' difficile a crederla una novelletta nata senza fior di vero. Veri non posso credere certi accessori; e sopra tutto disapprovo nel Vasari quei tratti di penna, con cui avvilisce uno dei miglior pittori che allora fossero in Lombardia.

Le altre istorie, dopo i quattro già nominati, furon condotte dal Romanino di Brescia e dal Pordenone, due grandi pittori della loro età, che ivi lasciarono esempi del gusto veneto non negletti da' cremonesi, come vedrassi. Qui è da aggiugnere, che quella città è stata sempre gelosa di conservare in quanto ha potuto dalle ingiurie del tempo queste antiche pitture: le quali cominciando a deteriorarsi verso il fine del secolo XVI furono con gran diligenza ristaurate da Martire Pesenti detto il Sabbioneta, pittore e architetto di grido; e la medesima diligenza si è usata verso di esse nel presente secolo dal Cav. Borroni.

Due altri cittadini dipinsero pure nel medesimo luogo Alfssan. di quello stile che chiamano antico moderno. Alessandro Pampurini vi effigiò alcuni putti per quanto dicesi intorno ad un cartellone, e certi quasi arabeschi con la data del Bernardi- 1511; e l'anno appresso Bernardino Ricca o Riccò fece ivi di rimpetto un lavoro simile, che per essere condotto a secco in pochi anni perì e fu rinnovato da altra mano. Vive però di questo artefice una Pietà a S. Pietro del Po, e qualche altr' opera vive similmente del suo compagno, onde riputargli non indegni di storia per la loro età.

Esposta la serie degli artefici che ornaron la cattedrale, son da rammentare certi altri che in quell'opera non ebbon parte, e non pertanto nella età loro ebbono qualche nome; siccome Galeazzo Campi padre de' tre memorandi fratelli, e Tommaso Aleni. Fu costui al Campi così uniforme di stile, che le pitture dell'uno mal si poteano discernere da quelle dell'altro; paragone che si può fare a S. Domenico, ove dipinsero a competenza. E' mera congettura adottata dai più, che fossero scolari

Galbazzo Campi. Tommaso Aleni.

del Boccaccino; ed io stento a crederlo. Gli scolari dei buoni quattrocontisti più che vissero, più si scostarono dalla secchezza della prima loro educazione. Or Galeazzo, che solo basta qui rammentare, è men vicino al far moderno che il suo supposto maestro; ciò che può vedersi nella chiesa suburbana di S. Sebastiano, ov'egli dipinse il Tutelare e S. Rocco presso al trono di Nostra Donna e di Cristo infante. La pittura è segnata con l'anno 1518, quand' egli era già consumato maestro: e tuttavia non è ivi maggiore di un debole seguace dello stile peruginesco, coloritor buono e vero, ma languido nel chiaroscuro, gretto nel disegno, freddo nella espressione: nulla dicono que'visi, e quello del Santo Bambino sembra copiato da un originale che patisse di strambo; così l'occhio è mal volto. Merita dunque conferma ciò che ne dice il Baldinucci o il suo continuatore, ch'egli si era reso celebre in Italia e fuori; nè so onde confermare tale notizia. Dagli antichi non certamente; che anzi Antonio Campi chiama Galeazzo suo padre pittore de suoi tempi assai ragionevole.

Nè sopra la sfera di ragionevoli s'innalzarono alcuni altri contemporanei di Galeazzo, siccome sono Antonio Cigognini e Francesco Casella, de'quali resta qualcosa in Cicocuiui, patria; Galeazzo Pesenti detto il Sabbioneta, pittore e Passart. scultore; Lattanzio cremonese, che avendo dipinto in LATTANZIO Venezia alla scuola de'milanesi, è dal Boschini rammentato nelle Miniere della pittura; Niccolò da Cremona, Niccolò che nel 1518, al dir dell'Orlandi, operava in Bologna. Maggior considerazione meritano due altri per le opere loro, che tuttavia superstiti assai tengon dell'aureo secolo. Il primo è un Gio. Batista Zupelli. Gli Eremitani ne hanno Gio. Batiun paese assai bello con una Sacra Famiglia. Il suo gusto, benchè secco, per non so quale originalità sorprende l'occhio e lo trattiene con piacere per certa grazia nativa, con cui son disegnate e atteggiate quelle figure, e per certa pastosità e morbidezza, con cui son colorite: se il

Soiaro non avesse appresa l'arte dal Coreggio, si potria credere che questo Zupelli gli avesse mostrata la via di quel forte impasto che ammiriamo in lui e nella scuola. Gianfrancesco Bembo fratello e discepolo di Bonifazio; di cui parla con grande onore il Vasari; se già è questi, come credesi, quel Gianfrancesco detto il Vetraro, che l'istorico ci rammenta nella vita di Polidoro da Caravaggio. Che fosse nella Italia inferiore, a me sembra certo per lo stile che spiega in una tavola dei SS. Cosma e Damiano agli Osservanti segnata col suo nome e con l'anno 1524. Non vidi cosa di simile gusto in Cremona, nè in paese circonvicino. Vi resta appena qualche orma di antico; come resta in certe opere di F. Bartolommeo della Porta, a cui molto somiglia nel colorito, quantunque sia men grande nelle figure e ne' panni. V'è qualche altra sua pittura in pubblico e nelle nobili case, che lo fa conoscere per un di coloro che in Lombardia aggrandirono la maniera pittorica e fecero dar volta all'antico stile.

## EPOCA SECONDA

## Camillo Boccaccino, il Soiaro, i Campi.

Dopo il Vetraro non dee più farsi menzione che di moderni; e vuol cominciarsi dai tre egregi pittori che nel 1522, come il Lamo ha scritto, operavano già in Cremona, Camillo Boccaccino figlio di Boccaccio, il Soiaro ricordato nel capitolo antecedente, e Giulio Campi che fu poi capo di numerosissima scuola. Fiorirono, è vero, intorno alla loro età altri cremonesi, come i due Scutellari Fran-Francisco cesco e Andrea, che altri ha creduto del Dominio di Scuttlea-Mantova; ma non rimanendo di costoro se non poche e non grandi opere, passeremo rapidamente ai già rammentati principi della scuola. Anche a questi moderni assai giovò per avanzarsi la grande fabbrica del duomo, e più quella di S. Sigismondo che in poca distanza dalla città avea già eretta Francesco Sforza: ed essi e i lor posteri dipingendoci a prova, lo ridussero ad una scuola di belle arti. Ivi si può conoscere in certo modo la serie di questi maestri, il vario lor merito, il gusto lor dominante ch'è il coreggesco, il vario modo di temperarlo, l'abilità singolare in pitture a fresco. Di queste non abbellirono solamente i tempi, ma coprendone in ogni contrada varie facciate di palagi e di case, diedero alla patria una apparenza che facea l'ammirazione de' forestieri; così pareva a ciascuno che veniva nuovo a Cremona, di vedere una città tutta lieta, tutta ridente e vestita a gala quasi per una pompa festiva. Sembra strano che il Franzese che scrisse le vite de miglior pittori in quattro tomi, niuna ne compilasse di cremonesi, che n'eran

degni più di moltissimi altri onorati in quella sua raccolta con grandi elogi.

Camillo Bocgacci-

Camillo Boccaccino è il più gran genio della scuola. Ammaestrato nell'antiche massime del padre, e vivuto non molti anni arrivò a formarsi uno stile temperato di leggiadro e di forte in guisa, che non si sa in quale delle due parti ei prevalga. Il Lomazzo lo chiama acuto nel disegno, grandissimo coloritore; e lo propone in esempio ne'lumi impastati con grazia, nella soavità della maniera e nel panneggiamento, insieme con Leonardo, col Coreggio, con Gaudenzio, co'primi pittori del mondo. Seguendo il giudizio del Vasari, contro cui tanto reclamarono i cremonesi, Camillo è un buon pratico, che se la morte non lo avesse anzi tempo levato dal mondo avrebbe fatta onoratissima riuscita; che non fece molte opere se non picciole e di poca importanza; e aggiunge delle sue pitture a S. Sigismondo, non già che sono, ma che son credute da cremonesi la miglior pittura che abbiano. Elle si veggono tuttavia nella cupola, nella gran nicchia, e a'lati del maggiore altare. I pezzi più insigni sono i quattro Evangelisti sedenti, a riserva del S. Giovanni, che ritto in piedi e con la vita inarcata in atto come di stupore forma una piegatura contraria all'arco della volta; figura celebratissima non meno in disegno che in prospettiva. Pare appena credibile, che un giovane senza frequentar la scuola del Coreggio emulasse così bene il suo gusto e lo portasse più avanti di lui in sì poco tempo: perciocchè quest'opera con si piena intelligenza di prospettiva e di sotto in su, fu condotta nell'anno 1537.

Sono anche famigerati in Cremona e fuori i due quadri laterali, che rappresentano uno il Risorgimento di Lazzaro, l'altro il Giudizio dell' Adultera, cinti di fregi graziosissimi con una turba di Angioletti che paion vivi, e scherzano tenendo chi mitra, chi turibile, chi altro dei sacri arredi. Nelle due storie e ne'lor fregi tutte le figure

son disposte e volte in maniera, che non vi si vede forse un occhio; bizzaria veramente non imitabile. Camillo volle con ciò far conoscere a' suoi emuli, che le sue figure non piacevano solamente, com'essi andavan dicendo, per la vivacità degli occhi, ma per tutto il rimanente. E veramente queste, comunque volte, piaccion moltissimo pel disegno, per le varie e belle attitudini, per gli scorti, per la verità del colore, e per una forza di chiaroscuro che credo tratta dal Pordenone, e che fa parere men rilevate le pitture de vicini Campi. Più scelta che avesse usato nelle teste degli adulti, più ordine che avesse posto nella composizione, non vi saria stato forse che desiderare. Oltre a ciò una facciata additavasi non ha molti anni in una piazza di Cremona con pochi residui di figure, che fatte da Camillo stupendamente, trattennero gli occhi di Carlo V e ne riscossero mill' élogi; e vi restano ancora la tavola di Cistello e quella di S. Bartolommeo veramente bellissime.

Di Bernardino o Bernardo Gatti (l'uno e l'altro Bernardonome usava egli nelle sue soscrizioni) trattai a lungo so Gatti. fra gli scolari di Parma; ora deggio almeno ricordarlo fra' miglior maestri di Cremona. Il Campi e il Lapi lo fan cremonese fuori di ogni controversia; altri lo vollero vercellese; anzi credesi lui esser quel Bernardo da Vercelli, che dopo il Pordenone dipinse a S. Maria di Campagna in Piacenza, come conta il Vasari; altri pavese, e dicono aver lui scritto nella cupola del duomo in Pavia Bernardinus Gatti Papiensis 1553, come riferisce il Sig. Conte Carasi lodato da noi altrove. Lascio che altri esamini meglio la quistione: a me pare appena credibile aver errato due storici sincroni, che scrivevano poco appresso la morte di Bernardino, viva tuttavia la pubblica memoria della sua origine, e pronta a smentirli s'eglino avesser deviato dalla verità. Aggiugni a questo che Cremona ha pitture del Soiaro in buon numero dalla prima età giovanile fino all' ultima vecchiaia e decrepitezza, quando

ottogenario e già paralitico dipingea con la man sinistra. E pur fu allora che lavorò per la cattedrale il quadro dell' Assunta alto cinquanta palmi, il quale, comunque non terminato per la sopravvenuta morte, è opera, dice a ragione il Lamo, maravigliosissima. Di più in Cremona rimase la sua eredità e la sua famiglia, della quale due pittori posso rammentare; l'uno celebre nella storia, l'altro finora omesso. Tuttavia qualche fondamento ne debb' essere a favor di Pavia, avendol fatto pavese lo Spelta scrittor delle vite de' Vescovi pavesi, e quasi contemporaneo di Bernardino; e ciò ch' è più, egli stesso crede potersi comporre la differenza col dire, che il nostro pittore fosse originario o cittadino di Pavia, e insieme domiciliario e cittadino di Cremona.

GERVASIO GATTI.

Celebre è Gervasio Gatti il Soiaro, nipote di Bernardino, il quale lo guidò ancor giovinetto a que' fonti medesimi ov'egli bevuto avea; a copiare cioè e a studiare gli esemplari del Coreggio ch' erano a Parma. Che molto ne profittasse lo fa conoscere il S. Sebastiano posto nel 1578 a S.Agata di Cremona, pittura che par disegnata dall'antico, e colorita da un de' primi figuristi e paesisti di Lombardia. E' nella città istessa il Martirio di S. Cecilia a S. Pietro con una gloria d'Angeli coreggeschi; quadro rimpastato e finito con isquisita diligenza sul far dello zio, a cui per poco si ascriverebbe, se non vi si leggesse il nome di Gervasio e l'anno 1601. Egli però non fu paziente sempre del pari: vi si scopre talora il pratico; talora in una stessa tela forma volti consimili; talora par che non faccia scelta di teste, difetto non raro ne ritrattisti, fra' quali egli tenne posto eminente. Non dubito che vedesse le opere de' Caracci, del cui stile ho trovate orme in qualche sua opera, e specialmente a' SS. Pietro e Marcellino. Fratello forse di costui fu quegli, che a S. Sepolcro di Piacenza lasciò un Crocifisso fra' vari SS. con questa epigrafe: Uriel de Gattis dictus Soiarius 1601. Vi è buon impasto di colori, e grazia non dispregevole; ma

URIESE GATTI.

la maniera è picciola, e debole il chiaroscuro. E' questi, se io non erro, quell' Uriele, che per relazione del Cav. Ridolfi era stato in Crema anteposto all' Urbini in certo lavoro, come già scrissi. Bernardino istruì anco lo Spranger, pittor carissimo a Ridolfo II Augusto; e le Anguis-Sprancer. sole, delle quali ragioneremo; l'uno e l'altre per poco tempo. Ciò che sopra tutto il distingue è l'essere stato il più gran maestro della scuola cremonese, che avendol presente, scorta da' suoi precetti e da' suoi esempi, produsse poi tante opere singolari e per tanti anni. Dirò francamente quel che io sento: Cremona non avria veduto nè i suoi Campi nè il suo stesso Boccaccino poggiar tant' alto, se il Soiaro non avesse dipinto in quella città.

Ciò che resta del presente capitolo riguarderà pressochè Scuola dei tutto i Campi; famiglia che ha piena di dipinti Cremona, Milano e le altre città dello Stato in privato e in pubblico. Essi furon quattro di numero; tutti lavorarono indefessamente; tutti morirono già canuti. Vi fu chi gli nominò i Vasari e gli Zuccari della Lombardia; paragone che ha del vero, ove riguardinsi le grandi e macchinose lor composizioni e il gran numero ancora delle altre opere; ma più del falso, se come suona, voglia estendersi alla bramosia di far molto piuttosto che di far bene. Giulio e Bernardino (che sono i Campi migliori) se furono troppo solleciti in eseguire e meno accurati, ciò fu le men volte; e molta parte ebbono in ciò i loro aiuti. Nel resto comunemente dipinsero con buon disegno e sempre con buone tinte: e queste si mantengono tuttora vive, quanto le vasaresche e le zuccheresche scolorite in gran parte han bisogno di essere riconfortate e quasi ravvivate da qualche pittor moderno. Ma di questi due e degli altri Campi conviene scriver partitamenté.

Giulio è come il Lodovico Caracci della sua scuola. Fratel maggiore di Antonio e di Vincenzo, e congiunto o istruttore almeno di Bernardino, formò il disegno di riunire in uno stile le perfezioni di molti altri. Il padre, che gli

GIGLIO

fu maestro ne' primi anni (a), non si tenne abile a formarlo pittore; e lo rivolse alla scuola di Giulio romano che a que'dì era a Mantova, e, come attesta il Vasari, per tutta la Lombardia veniva spargendo il gusto istillatogli dal maggior de'pittori. Anch'egli formava i suoi allievi architetti, pittori, plastici, abili a dirigere e a compiere ancora tutte le parti di un grande e moltiplice lavoro. Tal educazione vedesi ch'ebbe il primo de Campi, e da lui i fratelli. Vi è la chiesa di S. Margherita tutta ornata da lui solo; vi son cappelle a S. Sigismondo, tutte opera di esso e de'suoi. Pitture grandi, piccole istorie, cammei, stucchi, chiaroscuri, grotteschi, festoni di fiori, pilastri con fondi d'oro, onde risaltano graziosi Angioletti con simboli adatti al Santo di quell'altare, tutti in somma i dipinti e gli ornati son opera d'una stessa mente, e talora d'una stessa mano. Ciò giova moltissimo alla unità, e per conseguenza alla bellezza; non potendo esser bello ciò che non è uno. E' stata gran perdita per le arti, che queste abilità si sieno distratte; talchè per ognuna di tali cose si abbia a cercare un diverso artefice: e di qua nasce che in certe chiese e in certe sale si veggano oggidì quadrature, istorie, ornamenti tanto diversi, che non solo l'una parte non richiama l'altra, ma la esclude talvolta, e presso lei in certo modo mormora e stride. Torniamo a Giulio Campi.

Pose dunque i fondamenti del gusto sotto Giulio Romano; e da lui trasse grandiosità di disegno, intelligenza del nudo, varietà e copia d'idee, magnificenza in architetture, abilità universale a trattar qualsisia tema. Crebbegli tale maestria quando vide Roma, ove studiò in Raffaello e nelle opere antiche; e disegnò con mirabile accuratezza la Colonna Traiana riguardata sempre come una scuola di antichi tuttavia aperta a'dì nostri. Non so se

<sup>(</sup>a) Emendisi l'Orlandi che segna la morte di Galeazzo nel 1536, e la nascita di Giulio nel 1540; quando si sa che operava fin dal 1522.

in Mantova, o altrove; so che riguardò molto Tiziano, e che lo imitò al pari di ogni altro estero. Due altri esemplari in cui studiò, non dovè cercarli fuori di patria; il Pordenone e il Soiaro; sul cui stile per relazione del Vasari dipinse egli prima di conoscere e d'imitar Giulio. A tali preparativi che non potean separarsi dal copiare quanto trovò di Raffaello e del Coreggio, succedette in lui quello stile che tiene alquanto di molti artefici. Nel-R'essere a S. Margherita nominata poc'anzi in compagnia di un degno professore, si notarono ivi non poche teste -imitate or da uno de'suoi grandi esemplari, or da un altro; e spesso, vedendo le opere di quest'uomo, interviene ciò che l'Algarotti osservò ne Caracci, che in una lor pititura prevale un gusto, in un'altra un altro. Nel S. Girolamo al duomo di Mantova, nella Pentecoste a S. Gismondo di Cremona vi è tutta la robustezza di Giulio: ma più che altrove gli tenne dietro nella rocca di Soragno sul Parmigiano, ove in una gran sala effigiò le prodezze d'Ercole, che potè dirsi una grande scuola di nudi. Nel maggior quadro della chiesa gia nominata di S. Gismondo, love a N. Signora sedente è presentato il Duca di Milano e la sua Donna da'SS. lor Protettori, e similmente in quello de SS. Pietro e Marcellino nel loro tempio, il Campi tanto è tizianesco, che da molti è stato scambiato con Tiziano istesso. E' anche avvenuto in duomo in una storia della passione (Cristo al tribunal di Pilato) che si è creduta del Pordenone, quantunque sia certamente di Giulio. Finalmente in una S. Famiglia dipinta a S. Paolo di Mi-·lano, e nel Bambino specialmente che carezza un S. Prelato che sta vagheggiandolo, vi è tutta quella natural grazia e tutta quell'arte che può distinguere un imitator di Coreggio: questa pittura è leggiadrissima, e su incisa in gran foglio da Giorgio Ghigi mantovano celebre intagliatore. Nè Giulio così riguardò i grandi pittori, che trascurasse

da natura. La consultò anzi e la scelse; e così fecero gli altri Campi tutti da lui diretti. Vedesi in loro una scelta

di teste specialmente donnesche tratta dal vero, e dirò anche dal vero patrio; perciocchè hanno idee e mosse che non si riscontrano facilmente in altri, e spesso cingon le tempia e i capelli con un nastrino, come allora si faceva in città e si continua oggidì a fare in qualche contado. Il colorito di queste teste si appressa a quel di Paolo Veronese. Nel tutto della pittura tengono i Campi a un di presso quel compartimento di colori, che prima de'Caracci era il più comune in Italia; ma nella maniera di posarli e di avvivarli hanno una leggiadria propria loro, che lo Scaramuccia trovò del tutto originale. Adunque osservando il colorito e l'aria delle teste non è così facile discernere uno da un altro Campi; ma osservando il disegno, è men difficile a divisarli. Giulio avanza gli altri Campi nel grande; ed è quegli che più si studia di apparir dotto e nella scienza del corpo umano e in quella de'lumi e delle ombre: nella correzione supera i due fratelli, ma resta indietro a Bernardino.

Antonio Campi.

Antonio Campi Cavaliere apprese dal fratello non men la pittura che l'architettura, e in essa si esercitò più di Giulio. Questa l'aiutò ne' compartimenti delle grandi opere, ove fece talora prospettive assai belle e vi dipinse con vera perizia di sotto in su. La sagrestia di S. Pietro con quel bellissimo colonnato, sopra il quale vedesi in lontananza il carro di Elia, è bel monumento del suo sapere. Fu in oltre plastico, incisore in rame ed anche istorico della Patria, la cui Cronaca ricca di molti suoi rami pubblicò nel 1585. E' dunque nella famiglia Campi quasi come Agostino fra' Caracci, artista moltiplice e non digiuno di umane lettere. E da Agostino fu conosciuto e pregiato molto; da cui fu inciso in rame uno de' suoi più be'pezzi; l'Apostolo delle genti in attò di ravvivare un morto. Sta a S. Paolo in Milano; chiesa grande, ove tutti i Campi, non meno che a S. Sigismondo, competon fra loro. Antonio vi fa buona figura e nel quadro predetto e nell'altro della Natività; ma ne' freschi delle cappelle, che

pur gli si ascrivono, è meno accurato. Così in S. Sigismondo vi ha di lui opere disuguali; quasi volesse farci intendere ch'egli sapeva meglio che non faceva. Il suo più familiare prototipo, come anco giudica il Lomazzo, fu il Coreggio; e la parte in cui volle distinguersi, fu la grazia. Spesso ne ha toccato il segno nelle tinte; meno spesso nel disegno; ove per voler essere svelto talvolta è esile, e tale altra volta per far pompa di uno scorto lo ha messo fuori di luogo. Ne'soggetti pobusti è anche più manierato; e a luogo a luogo traligna nel pesante; cosa, che similmente potè procedere dal voler imitare la grandiosità del Coreggio, più difficile forse che la sua grazia. Molte però di quest'eccezioni, e così la inesattezza del disegno in cui cadde talvolta, si possono scusare com'errori de'suoi aiuti, che assai n'ebbe in sì vaste opere. Non così l'affollamento che pur si nota in certe sue composizioni; e quello introdurre caricature nelle sacre istorie, ch'è quasi un celiar fuor di tempo. In una parola il suo genio fu grande, spiritoso, risoluto; bisognevole però di freno; e in questa parte e generalmente in ciò ch'è dottrina pittoresca mal si farebbe a paragonarlo con Agostino Caracci.

Vincenzio Campi in S. Paolo di Milano mise un'iscri- Vincenzio zione, in cui chiama Giulio ed Antonio suoi minori fratelli; o a dir cosa più verisimile altri pose ivi tal epigrafe del tutto contraria alla storia. Antonio suo fratello ce lo rappresenta come l'ultimo de'germani; ed altri ce lo dipingono come indefesso compagno de'lor lavori, e degno di paragonarsi con loro poco più che Francesco Caracci con Annibale suo fratello o con Agostino. Si fa però stima de'suoi ritratti e de'suoi frutti, ch'espresse molto al naturale in quadri da stanza non rari in Cremona. Nelle figure colorisce forse a par de'fratelli, ma inventa e disegna inferiormente. Par che volesse più somigliare Antonio che Giulio, per quanto si può raccorre dalle non molte opere che oggidi conosciamo sotto il suo nome. In patria fece poche tavole d'altari; quattro delle quali sone

Deposti di Croce. Quello ch'è in duomo, riscosse lodi dal Baldinucci: e veramente nel Cristo vi è uno scorto che inganna l'occhio come nel Cristo morto del Pordenone; e lo commendano anche le teste ed il colorito. Non credo però plausibile l'atteggiamento della Vergine Madre che con ambe le mani gli stringe il viso; nè lodo che i SS. Antonio e Raimondo, che furono sì lontani dalla età di Cristo, vi s'introducano uno a reggergli il braccio, l'altro a baciargli la mano. Vi è in oltre più di una scorrezione, che il Baldinucci avvezzo a dotta e severa scuola non avria condonata sì facilmente se veduto avesse quella pittura. Maggior perizia par che avesse Vincenzio nelle picciole figure che nelle grandi; cosa avvenuta ad altri moltissimi. Di sei quadretti da lui dipinti in lavagna e dopo sua morte venduti per 300 ducatoni, si fa menzione nella sua vita. Lo Zaist che io sieguo nel mio Indice, ha date l'epoche di questi tre fratelli in guisa che possono recarsi in dubbio. La inscrizione in S. Paolo di Milano riferita nella Guida (p. 152) dice: Vincentius una cum Julio et Antonio fratribus pinxerunt an. MDLXXXVIII. Il Sig. Bianconi par che non vi presti fede; nè è inverisimile ch'ella sia posteriore di alquanti anni al lavoro, e scritta da altra mano.

BO CAMPI.

Bernardino forse congiunto de'tre Campi soprallodati è fra i suoi quel che Annibale fra' Caracci. Istruito dapprima dal maggior de'Campi, entrò nelle stesse vedute di formare uno stile che tenesse di molti; e in poco tempo gareggiò col maestro, e secondo il pensar di molti lo superò. Erasi prima volto alla orificeria per elezione del padre; di poi avendo veduti due arazzi di Raffaello copiati da Giulio Campi deliberò di cangiar mestiere; e datosi scolare in Cremona al Campi, poi in Mantova ad Ippolito Costa, di anni 19 cominciò a professar pittura, e ne fu maestro in sì verde età. Avea in Mantova conosciuto Giulio romano e la sua scuola; e dee credersi che veggendola operare gli crescesser le idee e la disposizione alle grand'imprese; ma Raffaello

gli stava sempre nel cuore: le pitture, i disegni, le stampe di Raffaello par che fossero le sue delizie; e in Giulio e negli altri non emulava, cred'io, se non que'tratti ove pareagli riscontrare il suo Raffaello. Studiò ivi anco nei Cesari di Tiziano, ch'erano undici; e avendogli copiati vi aggiunse il duodecimo con uno stile tanto conforme, che non parve imitato, ma originale. Fu anche a spese di un suo Mecenate condotto a Parma, a Modena, a Reggio per conoscere lo stil coreggesco; e quanto ne profittasse, le pitture di S. Gismondo bastano a dichiararlo. Di questi quasi elementi e di altri che aveva in patria formò una maniera delle più nuove che si veggano fra gl'imitatori. La sua imitazione non è mai aperta come per lo più in altri; ma è quale nel Sannazzaro la imitazione dei miglior poeti latini, che ne colorisce ogni verso, ma ogni verso è tutto e proprio suo. In tale varietà di esemplari il più diletto ed il più osservato, quasi come a Sincero è Virgilio, così a Bernardino è Raffaello; e lui felice se avesse veduto Roma e gli originali che vi restano di quel gran pennello. Supplì a questo come potè, e si formò alcune massime di semplicità e di naturalezza, che lo discernono dagli altri della sua scuola. Veduto presso gli altri Campi pare il più timido, ma il più corretto; non è così grande come Giulio, ma ha più bellezza ideale e più di lui tocca il cuore. Più che Giulio, somiglia Antonio nelle lunghe proporzioni; ma non nel rimanente, fino a sembrare talora che si avvicini al secco, siccome nell'Assunta del Duomo, per non urtare nel manierato.

La chiesa di S. Sigismondo ispira di questo artefice grande idea in ogni carattere. Non può vedersi cosa più semplice e più conforme al gusto del miglior secolo che quella S. Cecilia in atto di sonar l'organo, presso cui è S. Caterina ritta in piedi, e al di sopra un coro d'Angioli che con le veci e con gli stromenti sembran formare insieme con quelle verginelle innoceuti un concerto nel Paradiso. Questa pittura e il fregio de'putti che ivi feca, lo mostrano

grazioso. Ma può ben ivi conoscersi anche forte in que' Profeti dipinti di gran maniera; ancorchè si seuopra più sollecito di fargli autorevoli ne'sembianti e nelle mosse, che muscolosi e gagliardi nella membratura. Sopra tutto si distingue ivi nella gran cupola, a cui poche altre possono paragonarsi in Italia, pochissime anteporsi per la copia, varietà, compartimento, grandezza, degradazione delle figure, e per l'armonia e'l grand'effetto del tutto. In questo empireo, in questo gran popolo di beati del vecchio e nuovo Testamento non vi è figura che non si ravvisi a'suoi simboli, e non si goda perfettamente dal suo punto di veduta, ove tutte paiono di proporzione naturale, quantunque abbiano fino a sette braccia di altezza. Tale opera è un de'pochi monumenti che provano potere un ingegno grande far presto e bene: ella fu condotta da lui in sette mesi; e per appagare gli operai che conoscean meglio la brevità del tempo che il merito del lavoro, ebbe fede in iscritto dal Soiaro e da Giulio Campi di aver fatto cosa lodevole. Era Bernardino più giovane e di essi e del Boccaccino; e i cittadini godevano di farlo competere or con l'uno or con l'altro nelle opere pubbliche, perchè una onesta gara e questo e quegli tenesse desti, nè desse agio a veruno di sonnacchiare. Nondimeno la Natività di N. Signore, ch'è in S. Domenico, vuolsi che sia l'opera più perfetta di Bernardino, e quasi un canone ov'egli volle comprendere tutte le perfezioni della pittura. Tal è il giudizio del Lamo che ne scrisse diffusamente la vita; onde le sue notizie son le più copiose che si abbiano circa a questo Campi. Compilò anco un esatto catalogo delle sue opere fatte in patria e in Milano, ove passò buona parte de'suoi giorni, ed anco per paesi esteri. Vi si legge un gran numero di ritratti per Principi e per privati; arte, che possedè fra pochissimi, e che assai cooperò a farlo crescere in fama e in fortuna. Non si sa il preciso anno della sua morte, che dovette accadere circa il 1590; intorno al qual tempo la pittura prese nuovo aspetto in Cremona.

# EPOCA TERZA

La Scuola de' Campi va alterandosi. Il Trotti ed altri la sostengono.

Dal picciol quadro che ho espresso, non è malagevole il conoscere che la scuola de'Campi fu come un abbozzo di quella de' Caracci; e per qual ragione avendo fatto l'una e l'altra un medesimo piano, la prima vi riuscì meno che la seconda. I Caracci erano tutti e tre eccellenti disegnatori, e volcan tali comparir sempre: erano in oltre uniti e di cuore e di luogo, onde l'uno continuamente giovava l'altro: finalmente tenean viva sempre e in moto un'accademia, il cui oggetto non era tanto il considerare le varie maniere degli artefici, quanto il filosofare su i vari effetti della natura, onde le opere loro ne fosser figlie, per dir così, non nipoti. I Campi al contrario nè sempre aspirarono alla eccellenza, nè insieme convissero, nè si uniron mai a formare un corpo di accademia così metodica e regolata: ma ciascuno da se e abitava e tenea scuola; insegnando, se io non erro, più ad imitar se, che a dipingere. Quindi pure intervenne che ove Domenichino, Guido, il Guercino e altri caracceschi uscirono fuori con vari stili originali e nuovi, gli scolari de'Campi non si distinsero se non seguendo il più d'appresso che poterono i lor pittori municipali, o ciascun da se o più d'uno insieme. Anzi perciocchè l'uomo in ogni luogo è lo stesso, ancor qui intervenne ciò che nelle altre scuole d'Italia; che i successori, acquistata una sufficiente abilità in copiare i predecessori, si dessero a lavorare con poca industria: e dove i primi quasi tutto ritraevano dal vero, e facean cartoni, e modellavano in cera, e disponevano attentamente i partiti delle pieghe ed ogni altra cosa; i secondi non preparassero pel lavoro se non qualche schizzo e alcune teste vedute dal naturale, e tutto il rimanente facessero di mera pratica, e come loro metteva meglio. Così a poco a poco degenerò anche questa grande scuola, e fu intorno al tempo che anco gli scolari de' Procaccini tenevano in Milano lo stesso metodo. Quindi la Lombardia nel secolo XVII fu piena di settari, presso i quali i zucchereschi stessi parrebbon maestri. V'ebbe pur di quegli che si provarono a uscir dal gregge degl'imitatori; è ne porse occasione il Caravaggio. Nato nelle vicinanze di Cremona, era considerato quasi compatriota, e perciò volentieri seguito dai Cremonesi; tanto più che il secolo cominciava dappertutto a disgradir come languido lo stil degli ultimi maestri e a richiederlo più vigoroso. Tale impresa riuscì felicemente ad alcuni; altri al contrario, com'era accaduto in Venezia, in Cremona ancora divenner rozzi e tenebrosi. Non fui molto sollecito d'informarmi degli artefici di tal'età: di quegli che più sopra la turba si sollevarono, farò espressa ricordanza.

Ciascuno adunque de' Campi riconosce i suoi allievi, benchè la storia talora non gli distingua; dicendosi alcuni generalmente scolare de' Campi; siccome presso l'Orlandi I Maisar- i Mainardi Andrea e Marcantonio. I due scolari di Giulio, che più si meritaron lode, il Gambara bresciano e il Viani Scolari di cremonese, essendo vivuti in altre scuole, sono stati Giulio. da noi lodati il primo fra' veneti, il secondo fra' mantovani.

Scolari di Antonio Campi lasciò memoria di tre suoi discepoli, Antonio. Storto, Gio. Batista Belliboni, Gio. Paolo Fon-Belliboni, dulo, che passò in Sicilia; tutti e tre ugualmente rimasi oscuri in Lombardia e obbliati negli Abbeccedari. Istruì Galeazzo, anco negli ultimi suoi anni un Galeazzo Ghidone, che male Grioore. assistito dalla salute, poco e solo interrottamente potea dipingere: sapea nondimeno farlo con arte, e n'è prova una Predicazione di S. Gio. Batista in S. Mattia di Cremona, piaciuta

molto agl'intendenti. Antonio Beduschi, che in età di 26an- Antonio ni figurò una Pietà in S. Sepolcro di Piacenza, e con miglior Beduschi. metodo vi dipinse il Martirio di S. Stefano, si ascrive alla scuola de Campi, e tiene assai del fare di Antonio: lo computo fra'suoi imitatori, se non fra'suoi allievi. Egli fu ignoto allo Zaist, e se ne dee la notizia al Sig. Proposto Carasi.

Da Vincenzio fu istruito Luca Cattapane, e si esercitò scolari di lungamente nel copiar le opere della famiglia Campi. Vi Vincenzio riuscì assai bene, mercè la franchezza del pennello che TAPARE. ebbe singolare: i suoi tocchi sembraron originali, e imposero e tuttavia impongono a'più periti. Contraffece anco lo stile del Gambara in una Pietà a S. Pietro di Cremona; ove per ampliare il quadro aggiunse tre figure che assai si accordano con le prime. Nel resto o per voler creare un suo proprio stile, o per conformarsi al Caravaggio, ha dipinto più fosco che i Campi e con meno scelta. Ne restano molte tavole. In S. Donato di Cremona figurd la Decollazione di S. Gio. Batista; opera delle sue migliori, ove più piace l'effetto che il disegno o la espressione. Ne restano anche varie pitture a fresco, e in queste val meno che in quadri a olio.

Bernardino fu il maestro più applaudito e il più fre- Scolari di quentato: la sua posterità è stata la più durevole, e ha Bernarditoccati gli anni di questo secolo. Io neminerò prima al-·cuni de'suoi scolari più scelti, che non propagarono l'arte o la propagarono solo fra pochi; e mi riserbo in ultimo a trattare del Malosso e della sua scuola, che intorno al 1630 era la dominante in Cremona ed una delle più celebri in Lombardia.

Coriolano Malagavazzo, che nell'Abbeccedario Pittorico Coriolano si legge mal nominato Girolamo Malaguazzo, cooperò ai MALAGAlavori del maestro, e forse perciò non si sa in Cremona che vi sia pittura da lui ideata ed eseguita; poichè la bella tavola a S. Silvestro, ove effigiò N. Signora fra'SS. Francesco ed Ignazio Martire, in è dubitato che la traesse da

mo Magna-NI.

GHINO.

un disegno di Bernardino. Nulla che sia fuor di contro-Custoro- versia vi è rimaso di Cristoforo Magnani da Pizzichettone, giovane di grandissima speranza, come Antonio Campi ne scrive, compiangendone il troppo breve corso di vita. Duolsi di tal perdita il Lamo ancora; e lui e il Trotti nomina come i maggior Genj di quella scuola. Il principal suo talento era ne'ritratti; valse però anche nelle composizioni. A S. Francesco di Piacenza ne vidi un quadro coi SS. Giacomo e Giovanni, opera giovanile, e tuttavia bene IL CHIAVE-ideata e ben composta. Andrea Mainardi detto il Chiaveghino e solo e con Marcantonio suo nipote molto dipinse in Città, e più anche ne' suoi contorni. Ci è descritto dal Baldinucci per debol pittore; e tal comparisce ove operò frettolosamente e per poco prezzo. Fan però la sua apologia alcune tavole lavorate con più impegno; ove si scuopre buon seguace di Bernardino or nello stile più minuto, come nello Sposalizio di S. Anna agli Eremitani, or nel più grandioso, come nel gran quadro del Divin Sangue. Esprime quella profetica idea Torcular calcavi solus; e rappresenta il Redentore ritto sotto uno strettoio che premuto dalla Giustizia divina trae da quel sacro corpo per le aperte piaghe rivi di sangue; e questo raccolto entro calici da S. Agostino e da tre altri SS. Dottori della Chiesa, si spande in pro di una gran turba di fedeli quivi raccolta; soggetto, che ho veduto rappresentato in una chiesa di Recanati ed in altre ancora; ma sì convenevolmente in niuna. E' quadro da fare onore a qualunque scuola; belle forme, ricchi vestiti, colorito gaio e ridente: nella disposizione de'lumi piccioli e spessi potrebb'essere più felice, ed anche in quella delle figure; ma questo è un debole comune a molti della scuola.

E SORELLE.

Tutti i prelodati discepoli di Bernardino, ed altri che Sofonissa ometto, restarono quasi oscuri in paragone di Sófonisba Anguissola nata in Cremona di nobilissima famiglia, e dal padre consegnata al degno pittore insieme con Elena sua minor sqrella che poi fu monaca, perchè in sua casa le

istruisse, siccome fece. Passato indi in Milano gli fu sostituito in quel magistero il Soiaro. Sofonisba divenne così eccellente, in arte specialmente di far ritratti, che contasi fra' miglior pennelli della sua età. Presedette prima alla educazione pittorica di quattro minori sorelle, Lucia e Minerva, che poco vissero; Europa ed Anna Maria, che collocate in matrimonio morirono la prima in età ancor florida, la seconda non si sa quando. Il Vasari fa onoratissima menzione di Sofonisba e di quelle sorelle che conobbe ancor giovinette in Cremona. Ella però a quel tempo era gia pittrice della corte di Spagna invitata in Madrid da Filippo II, ove, oltre i ritratti della R. Famiglia e di Papa Pio IV, ne fece ad altri Principi e Signori di alto affare che ambivano lo stesso onore, quasi di lei fosse detto: illos nobilitans quos esset dignata posteris tradere (Plin.). Maritata poi ad un Moncada e vivuta alquanti anni con lui in Palermo, dopo la morte di questo passò alle seconde nozze con un Lomellino, e morì in Genova divenuta già decrepita e cieca. Nè lasciò anche nella età sua ultima di giovare all'arte in privati ragionamenti che tenea co'pittori; fra'quali Vandych solea dire che da questa cieca matrona più aveva appreso che da qualunque altro veggente. I suoi ritratti in Italia son pregiatissimi; sopra tutto que'due, che fatti da lei di se stessa si veggono l'uno nella Galleria del G. D. in Firenze, l'altro in Genova presso i nobili Lomellini.

Eccomi ora al più celebre allievo di Bernardino, di cui promisi scriver da ultimo; al Cav. Gio. Batista Trotti, Gio. Batista che vivente ancora il maestro ne pubblicò la vita scritta sta Trotta dal Lamo. Niuno de'suoi scolari amò il Campi al pari di questo, a cui diede in moglie una sua nipote e lo istituì erede del suo studio. Costui competendo in Parma con Agostino Caracci ed essendo più di lui applaudito in corte, era a detta di Agostino un mal osso datogli a rodere. Di qua gli venne soprannome di Malosso, che adottò volentieri e lo mise anco in alcune soscrizioni, anzi lo trasmise

quasi ereditario al nipote. Con che par che volgesse in sua lode ciò che in bocca del Caracci era un biasimo; dolendosi egli in quella espressione che un uomo d'inferior merito gli fosse anteposto. E nel vero non era il Malosso uguale al competitore nè in disegno nè in gusto solido di pittura; ma avea degli allettativi pittoreschi da farsi gran partito a fronte di ogni altro. Non tenne il gusto di Bernardino se non nelle prime opere: studiò poi molto nel Coreggio; e più che ad altri volle rassomigliarsi al Soiaro; il cui stile gaio, aperto, brillante, vario negli scorti, spiritoso nelle mosse, imitò nella più parte delle sue opere. Lo portò anche troppo avanti, abusando spesso del color bianco e di altri colori chiari senza temperargli con iscuri a sufficienza; onde ho udito rassomigliare i suoi dipinti alle pitture in porcellana, e accusargli di poco rilievo, o, come scrive il Baldinucci, di qualche durezza. Le sue teste sono vaghissime; tondeggian con grazia e sorridono con venustà, come nel Soiaro: ma le raddoppia facilmente, e le replica in una tela con lineamenti, colori e atti molto conformi. Di che non si può dar colpa ad altro che a soverchia fretta; perciocchè sterilità d'idee non fu in lui. Variò quando volle non pur le sembianze, come nel S. Gio. Decollato a S. Domenico di Cremona, ma le composizioni ancora; avendo rappresentata a S. Francesco e a S. Agostino di Piacenza, e se non erro anche altrove, la Concezione di N. Signora sempre con nuova idea: nè facilmente trovasi un suo quadro in tante città ove dipinse, che si confronti coll'altro nella invenzione. Parimente nella imitazione dello stile fu vario quanto gli piacque. Fece nel duomo di Cremona un Crocifisso fra alcuni SS. nel miglior gusto veneto. La S. Maria Egiziaca rispinta dal tempio, che si vede ivi in S. Pietro, tiene assai del romano. Vi è una Pietà a S. Abbondio, che mostra non essergli dispiaciuto di parere anche caraccesco.

Le sue opere a fresco più rinomate, per le quali fu creato Cavaliere, furono in Parma nel palazzo che chia-

mano del Giardino. E' anche vasta opera la cupola di S. Abbondio ricordato poc'anzi; ma quivi eseguì il disegno di Giulio Campi; però con una maestria di pennello e con una forza di colorito, che uguaglia la invenzione e forse la supera. Perciocchè, a dir vero, non ebbe Giulio quell'arte di variare i gruppi degli Angioli come poi fecero i caracceschi; ma egli e i suoi gli disposero spesso come i cavalli nelle trighe o quadrighe antiche, tutti nella stessa linea o in altra maniera non comune alle migliori scuole. L'Istorico cremonese ha procurato di escusare in qualche modo il Cav. Trotti dalla taccia di duro, rivolgendola ne'suoi aiuti o ne suoi allievi; le cui tavole sono state dal Baldinucci ascritte al Malosso. Ciò sia vero di alcune: ma ve ne ha delle altre col nome del Trotti, specialmente in Piacenza, che pur peccano di questo vizio. Non dee dispiacere che in un pittor secondario si notino alcuni difetti; perciocchè essi appunto son la ragione per cui non si colloca fra' primari.

Formò il Trotti non pochi alunni che fiorirono circa il 1600 attaccati molto alla sua maniera: benchè in processo di tempo peggiorato per tutta Italia il metodo delle imprimiture, e applaudendo il secolo a uno stile di maggior macchia, si allontanassero da quella chiarezza che fa gran parte del suo carattere. Di Ermenegildo Lodi scrive ERMENE il Baldinucci, e l'Orlandi che non discerneva fra due GILDOLODI dipinti qual fosse dello scolare, quale del maestro. Ciò, cred'io, avvenne quando dipingeva sotto gli occhi del Trotti, cui aiutò in molte opere insieme con Manfredo MANFREDO Lodi suo fratello. Non così nelle poche pitture che ha lasciate del tutto sue, specialmente a S. Pietro: elle non avrian certo fatto geloso Agostin Caracci, nè partorito all'autore il nome di Malosso. Anche le opere di Giulio Calvi, detto il Coronaro, si confonderebbono con le meno belle del Trotti, dice lo Zaist, se non fossero segnate col suo nome. Lo stesso può dirsi di due altri buoni allievi e seguaci di quella scuola, Stefano Lambri e Cristoforo Augusta Augusta.

Giorio

giovane di molta aspettazione, ma di poca vita. Costore non meno che il Coronaro possono conoscersi e paragonarsi fra loro nella chiesa e convento de'PP. Predicatori, che han qualche opera di ciascuno.

EUCLIDE TROTTI.

Di Euclide Trotti menzionato di sopra non resta di certo in patria, se non due quadri con istorie di S. Jacopo Apostolo, abbozzati dal Calvi e da lui finiti a S. Gismondo con molto lodevole imitazione dello stile di Gio. Batista suo Zio. Tutta sua credesi la tavola dell'Ascensione a S. Antonio di Milano, bella e di maniera certo più seria che non sono comunemente le opere del vecchio Malosso. Niun'altra pittura si dà per sua; nè molte potè condurne. Perciocchè in età ancor fresca, reo di fellonia contro il Principe, su messo in carcere, e quivi morto di veleno, come si credette, apprestatogli da' parenti per ischivare la infamia di un supplicio pubblico. Final-

mente non dee tacersi Panfilo Nuvolone. Fu caro al Ma-Nuvozone. losso, che imitò da principio; seguace dappoi di uno stil più solido, e men vago. Per nominarne un'opera taciuta nella sua vita, è suo il S. Ubaldo, che benedice un infermo a S. Agostino di Piacenza. Di questo pittore si farà menzione anco nella scuola milanese, dove fiorì insieme con due figli, Giuseppe e Carlo soprannominato il Guide della Lombardia.

# EPOCA QUARTA

#### Maniere estere in Cremona.

Jon la posterità del Malosso veniva declinando la scuola cremonese; e in essa, come si è osservato in più altre, nascea il bisogno di volgersi a estranei che ne rinnovassero lo spirito invecchiato in certo modo e languente. Lo avea fatto prima che altri Carlo Picenardi di patrizia Due Canus famiglia; e si era contato fra' discepoli favoriti di Lodovico Picenandi. Caracci. Riusci bravo in istorie facete, ed espose anco al pubblico qualche tela da chiesa: nel che lo imitò un altro Carlo Picenardi detto il giuniore, che si avea formato Carlo lo stile in Venezia e in Roma. Altri della città deviaron pure ad altre scuole. Così prima della metà del secolo XVII comparvero ivi nuove maniere, alle quali le municipali diedero luogo. Lo Zaist mette nella schiera del Malosso Pier Martire Neri o Negri buon ritrattista, e compositore: PIRR MARnota però, ch'egli si procacciò altronde una maniera più TIRE NERI. forte e di maggior macchia; recandone in prova il gran quadro del Cieco Nato illuminato da Cristo, ch'è allo spedal di Cremona. Ha dipinto pure un S. Giuseppe alla Certosa di Pavia; opera, se io non erro, da anteporsi nel gusto alla prima; e ve ne saranno anche in Roma, ove si trova ascritto fra gli accademici di S. Luca.

Andrea Mainardi contemporaneamente al Malosso teneva scuola; e due specialmente de' suoi scolari si distinsero, Gio. Batista Tortiroli e Carlo Natali. L'uno e l'altro Gio. Batista uscì di patria. Gio. Batista fu prima in Roma, indi a Verita di patria. Gio. Batista fu prima in Roma, indi a Verita di patria di patria che più che da altro dipintore ritra dal giovane Palma; ma vi è ancora qualche palese imitazione di Raffaello. Tanto costa da una sua Strage

e assai ben colorita. Questa e poche altre sue opere son riguardate quasi come saggi del suo talento mancato in Gio. Bari- età di 30 anni, lasciando in un Gio. Batista Lazzaroni un eta Lazza- allievo che visse in Milano e in Piacenza, ritrattista eccellente e impiegato molto da' Principi' di Parma e da personaggi di alto rango. Carlo Natali soprannominato il Guardolino frequentò pure il Mainardi, poi Guido Reno; nè di ciò pago, lungamente si trattenne in Roma e in Genova, osservandone il meglio ed esercitandosi anche in dipingere. E fu in Genova che facendo un fregio in palazzo Doria diede i principi della pittura a Giulio Cesare Procaccini, che fin allora era stato scultore; e in lui educò all'arte uno degl'imitatori migliori di Antonio Allegri. Esso però inteso più all'architettura che alla pittura non colorì se non poche opere, che pur si pregiano in patria; e specialmente una S. Francesca Romana a S. Gismondo, che se non è eccellente, oltrepassa il segno del mediocre.

G10. BAT. NATALI.

Ebbe un figlio che nominò Giambatista, a cui fu anche maestro delle due arti; ma volle che in Roma le apprendesse più fondatamente da Pietro da Cortona; siccome fece. Auzi in quella Capitale lasciò qualche tavola d'altare, e più grandi opere fece poi in Cremona, ove tenne scuola e introdusse lo stil cortonesco, sebbene con poco seguito. Si ha di lui a' PP. Predicatori un gran quadro con architettura assai ben intesa, ove il S. Patriarca brucia alcuni libri di eretici; e non è indegno di un seguace di Pietro. Nell' Archivio della R. Galleria di Firenze, quando ne formai l'indice, rinvenni alquante lettere di Gio. Batista al Card. Leopoldo de' Medici, e una in fra l'altre scrittagli da Roma nel 1674, ove dice che andava raccogliendo notizie circa i pittori compatrioti. Con ciò veniamo a scoprire il fonte onde usciron le vite de' Cremonesi nell'Opera del Baldinucci, a cui il Cardinale mecenate di quella Istoria procurò similmente notizie da ogni altro luogo. Se lo Zaist avesse avuta contezza di questo

affare, piuttosto che al Baldinucci o al continuatore, avria rivolte al Natali le sue lodi e le sue querele. Furono a questo scolari Carlo Tassone, che su le opere del Lovino CARLO TASSONE. si formò pittor di ritratti, accetto in Torino ed in altre corti; Francescantonio Caneti poi Cappuccino, miniatore IL CARRETI. ragguardevole de'suoi tempi, di cui è un bel quadro in Como alla chiesa del suo Ordine; e Francesco Boccaccino Francesco Boccaccino Goccacciultimo della famiglia pittorica, morto verso il 60 di questo secolo. Costui avendo in Roma praticata la scuola prima del Brandi, poi del Maratta, acquistò una maniera che fu ben ricevuta nelle quadrerie, per le quali dipinse più che per chiese. Tiene dell' Albano, e volentieri s'impiega in fatti di mitologia. Vi ha pure in Cremona qualche sua tavola d'altare, buona secondo il secolo in cui · ha dipinto.

9`.

Mentre i Cremonesi uscivan di patria, come dicemmo, in traccia di nuovi stili, stette fra loro un estero che non solo imparò in Cremona, ma v'insegnò. Nomossi Luigi Luigi MIRADORE. Miradoro, detto comunemente il Genovesino perchè nato in Genova: ove avuti, come sembra, i principj dell'arte, giovanetto passò in Cremona sul cominciare del secolo XVII. Quivi studiò molto su le opere di Panfilo Nuvolone; appresso si formò una maniera che tiene del caraccesco; non così scelta nè così studiata; ma franca, grandiosa, vera nel colorito, armoniosa, di bell' effetto. Quest' uomo incognito in patria non che in città estere, ommesso dall'Orlandi e dal suo continuatore, è in grande onore in Lombardia, e specialmente in Cremona ove ne restano quadri in più chiese; e quello di S. Gio. Damasceno a S. Clemente è de' più lodati. In Piacenza ne hanno i mercanti nel lor collegio una Pietà lodatissima. Riesce in ogni tema; e più che altrove, ne'più orridi. In casa Borri a Milano è una sua tela con vari supplici dati a' complici di una cospirazione; pittura insigne nel suo genere. Se ne veggono altre, ma non sì frequentemente per le qua-· Tomo IV.

drerie delle prefate città: in una delle quali lessi a Piacenza l'anno 1639.

Fu discepolo prima del Tortiroli, e poi per un anno Agostino del Miradoro, Agostino Bonisoli; ma più che a' maestri egli dovè al suo genio e agli esemplari de' buoni artefici, specialmente di Paolo Veronese. Da questo trasse la grazia e il brio; da altri il disegno. Poco dipinse per chiese; e Cremona non ne possiede quasi altro che il Colloquio di S. Antonio col tiranno Ezzelino alla Chiesa de' Conventuali. In case private se ne veggono ritratti e istorie in quadri da stanza, tolte per lo più da' codici sacri. Molte ne passarono in Germania e in altri paesi esteri: perciocchè avendo servito D. Gio. Francesco Gonzaga, Principe di Bozolo, ove stette 28 anni, le sue pitture erano spesso mandate in dono o richieste da' Signori d' oltramonti. Finchè fu in patria, tenne ivi accademia di nudo e istruì la gioventù.

Due pittori vissero dopo lui in Cremona, de' quali osserva l'istoriografo, che dovettero aver bevuto allo stesso fonte per la somiglianza che hanno nelle pitture (almeno di un certo tempo) benchè sien disuguali nel colorire. L'uno è Angelo Massarotti natural di Cremona, l'altro Roberto la Longe nato in Brusselles, un de'tanti pittori che hanno il soprannome di fiammingo in Italia, e fanno equivoco nella storia. Angelo è sicuramente allievo del Bonisoli; e quantunque stato più anni presso il Cesi in Roma, ove pur dipinse a S. Salvatore in Lauro, non molto tiene del romano, tranne la composizione regolata più che la cremonese. Nel resto è più amante d'introdurre nelle pitture i ritratti che le forme ideali, nè sempre guardingo verso i vizi de' naturalisti; onde talora, specialmente ne' panni, dà nel pesante. Ha poi un colorire più oleoso che non correva in Roma a que' tempi; tale però che i suoi dipinti si conservano e tondeggiano a sufficienza. Il suo capo d'opera è forse a S. Agostino quel quadro grandissimo, ove il Santo dà la regola a vari

ANGELO MASSAROT- Ordini religiosi che militano sotto la sua bandiera, e in tanto numero di figure è variato mirabilmente d'idee, di attitudini, di vestiti.

Roberto la Longe frequentò forse 1' accademia del Bo-ROBERTO nisoli, e talora si conformò al Massarotti, come dicemmo; LA Loses. ma e quivi e in Piaceuza, ove dimorò molti anni e finì di vivere, comparve pittor di più stili, morbido però sempre, lucido, accordato, pastoso; qual se mai non fosse uscito di Fiandra. Or emula Guido, come in certe storie di S. Teresa dipinte a S. Sigismondo in Cremona; or si appressa al Guercino, come in certe altre di S. Antonio Martire in Piacenza; or ha un misto bellissimo di delicato e di robusto, come nel duomo di Piacenza in quel S. Saverio che assistito dagli Angioli passa di questa vita. Commendano le sue figure i paesi che v'interpone; ancorchè talora si desideri in quelle miglior disegno, in questi e generalmente nelle sue opere miglior degradazione.

Borroni, che poi preso in protezione dalla nob. casa Cri- ROMI. velli fu tenuto vari anni in Bologua nel tempo che ivi fiorivano il Creti, il Monti e Giangioseffo del Sole, alla cui maniera si attenne più che a null'altra. Ornò specialmente i palazzi de'suoi Mecenati, che seco il vollero a Cremona e a Milano: in questa ultima città passò il meglio della sua vita, e morì decrepito nel 1772. Ivi lasciò la più parte delle sue opere (fra le quali alcune assai macchinose) in vari palagi e tempj; e n'ebbon pure le altre città del milanese, sopra tutte la patria. E' in duomo un S. Benedetto in atto di pregare per la città di cui è protettore, quadro per cui dipingere tese il Cav. Borroni tutt'i nervi della sua industria. Riuscì tale che potria competere co' migliori della sua età, se i panni fosser piegati con artifizio corrispondente a tutto il resto; ma in questi non è assai felice. Poco appresso a lui cominciò a florire il Bottani, del quale si è dovuto far menzione nella scuola

mantovana: perciocchè, quantunque cremonese di nascita,

D'ambi i due ultimi maestri fu scolare Gian Angiolo GIAN AN-

ne visse lontano. Vivono anch' oggi in Cremona buoni pittori, il cui elogio, giusta il mio costume, lascio intatto a' posteri.

Pacsanti, e Ornatisti. I Due

Non mancarono a questa scuola professori della minor pittura; un de' quali detto Francesco Bassi, che avea fissata la sua sede in Venezia, era ivi chiamato il Cremonese da paesi. Facevagli d'un gusto vario, ameno, finito; di molta macchia, di arie calde: spesso a' paesi aggiungea uomini ed animali, che rappresentava assai bene. Molte quadrerie in Italia e fuori se ne adornano; e n'ebbe il Co. Algarotti anche per la sua, come costa dal catalogo che ne fu pubblicato in Venezia. Convien prender guardia di non confonder questo pittore con un altro Francesco Bassi pur cremonese, che ivi chiamano il giuniore; allievo del primo nell'arte di paesista, e non ignoto alle quadrerie, benchè inferiore assai al precedente. Più Sigismon- degno posto occupa in questa classe Sigismondo Benini scolare del Massarotti, inventore di bei partiti ne' suoi paesini, con piani ben degradati e con accidenti di luce imitati bene. Ha un fare limato, distinto, colorito con vigore e con armonia; ma ad esser gradito conviene che non oltrepassi i confini di paesista: ove aggiunge figure, egli scema il pregio a'suoi quadri. Circa i medesimi tempi si distinse in genere di qua-

DO BEKINI.

dratura e di ornati una famiglia oriunda di Casalmag-GIUGEPPE giore nel cremonese. Giuseppe Natali, il primo, tratto da naturale inclinazione verso quest'arte cominciò a esercitarla malgrado che il padre ne avesse; finchè piegato il voler paterno si recò in Roma, e si trattenne anche qualche tempo in Bologna per abilitarsi. Si abbattè appunto in quella età che i quadraturisti riguardano come la più felice per l'arte loro. Essa era stata recentemente promossa dal Dentone, dal Colonna, dal Mitelli, e come a nuovo artifizio invitava a se gl'ingegni de'giovani e animavagli con la dignità de' maestri e con la speranza de'premi; di che nella scuola di Bologna scriverò più distintamente. Si formò uno stile plausibile per le architetture e discretamente vago per gli ornati. Egli contenta l'occhio presentandogli quelle vedute che più allettano; ma gli dà anche riposo, distribuendole in giuste distanze. Ne' grotteschi si attiene molto all'antico, schivando l'inutile sfoggio de'fogliami moderni e variando a luogo a luogo il dipinto con paesini, i quali colorì anco bene in quadretti a olio che furono ricercatissimi. Lodasi in lui singolarmente la morbidezza e l'accordo. Non tenne oziosi i suoi talenti; e moltissime sono per la Lombardia le sale, le camere, le cappelle, le chiese, ove dipinse; e talora con una speditezza che pare incredibile. Si segnalò specialmente in S. Sigismondo e nel palazzo de' Marchesi Vidoni.

Seguirono i suoi esempi tre suoi fratelli, a'quali era stato maestro. Francesco il secondogenito fu a Giuseppe il più vicino di merito, e lo superò anche in dignità, adoperato in vasti lavori per chiese in Lombardia e nella Toscana, e per le corti de' Duchi di Massa, di Modena, di Parma, nella qual città finì la vita. Lorenzo, il terzo, servà di aiuto a' fratelli, e se alcune opere condusse per se medesimo, ne fu compatito più che lodato. Pietro, il quarto, morto assai giovane, è rimaso ignoto. Due figli l'uno di Giuseppe, l'altro di Francesco, appresero da'genitori l'arte medesima; e il primo, per nome Giambatista, divenne pittor di corte dell'Elettor di Colonia; il secondo, che portava lo stesso nome, tenne onorevolmente lo stesso grado presso Carlo Re delle due Sicilie e presso l'Augusto figlio; nel quale impiego morì. Giuseppe formò alla patria un allievo di merito in Gio. Bati- Gio. Batista Zaist nominato da noi più volte. Le sue memorie furon sta Zaist. raccolte dal Sig. Panni di lui scolare e congiunto. A questo pure deggiamo la pubblicazione dell'Opera dello Zaist, che abbiam presa per guida in questa descrizione. E' guida però che non dee prendersi da chi ha fretta, perchè cammina assai agiatamente e volentieri torna a ripetere ciò che ha già detto.

# CAPITOLO V

### SCUOLA MILANESE.

#### EPOCA PRIMA

Gli Antichi fino alla venuta del Vinci.

Antichità
della scuo

e in ogni scuola pittorica siam noi usati di riandare la memoria de'tempi barbari, e quinci discendere a'più colti; Milano capo della Lombardia e sede de'Regi Longobardi ci presenta un'epoca che per la sua dignità e per la grandezza de suoi monumenti non può involgersi nel silenzio. Quando il regno d'Italia passò da'Goti ai Longobardi, le arti che sempre corteggiano la Fortuna, da Ravenna trasferirono il lor primario domicilio a Milano, a Monza, a Pavia. In ognuno di questi luoghi rimane tuttavia qualche orma di quel disegno che tuttora dicesi longobardico dal luogo e dal tempo; non altrimenti che nella scienza diplomatica longobardici ancora si appellano certi caratteri propri di quella età, o a dir meglio di quelle età; poichè discacciati ancora i Longobardi d'Italia, continuò lungamente in gran parte di essa quel gusto di scolpire e di scrivere. Lo stile di cui parliamo, espresso in lavori e di metallo e di marmo, è rozzo e duro oltre ogni esempio de secoli antecedenti; e più spesso e meglio vedesi esercitato in ritrarre mostri, uccelli e quadrupedi, che figure umane. Al duomo, a S. Michele. a S. Giovanni di Pavia sono su le porte fregi di animali variamente concatenati fra loro, spesso in positura naturale, spesso con la testa rivolta a tergo; e per entro le già dette chiese e in alquante altre s'incontrano capitelli con

figure simili, aggiuntevi talora istorie di uomini, fui per dire d'un'altra specie; tanto da noi dissomigliano. La stessa depravazione dell'arte occupò i luoghi dominati da' Duchi longobardici; qual fu il Friuli che conserva ancora molti monumenti di quella barbarie. E' in Cividale un altar di marmo cominciato dal Duca Pemmone, compiuto da Ratchi suo figlio, vivuti nell'ottavo secolo: i bassirilievi presentano G. C. assiso fra vari Angeli, la sua Epifania, la Visitazione della B. Vergine (a). Sembra non potersi depravar l'arte oltre la rozzezza di queste figure: e tuttavia chi osserverà sul luogo il fregio di una porta o i capitelli di S. Celso in Milano (b) opere del secolo X, confesserà che putè l'arte peggiorar molto, quando al rozzo aggiunse il ridicolo e creò figure nane, tutte mani, tutte teste, con gambe e piedi malcapaci di sostenerle. Di tal disegno in Verona e altrove sono altri marmi moltissimi. Vi ha nondimeno dei monumenti che vietan di credere per sistema, che fior dell'antico buon gusto non rimanesse allora in Italia. Potrei addurne esempi tratti da diverse arti, e specialmente dalla orificeria che nel secol X ebbe pure un Volvino autore del tanto celebre palliotto d'oro in S. Ambrogio di Milano; opera, che nello stile può andar del pari co' più bei dittici d' avorio che vantino i musei sacri.

Ma restringendoci al proposto tema, il Tiraboschi notò nel palazzo di Monza pitture antichissime di que' secoli; e qualche altra simil reliquia si addita pure a S. Michele di Pavia, benchè in troppa altezza per potere ben giudicarne: altre più copiose ch' esistono in Galliano si trovano

<sup>(</sup>a) Ni è annessa la iscrizione che può leggersi nel Bertali Antichità di Aquileia num. 516.

<sup>(</sup>b) V. il ch. Sig. Dott. Gaetano Bugati nelle Memorie storicocritiche intorno le reliquie ed il culto di S. Celso Martire, pag. 1; e il P. M. Allegranza Spiegazione e Riflessioni sopra alcuni sacrimonumenti di Milano pag. 168.

descritte negli Opuscoli del P. Allegranza a pag. 193. Al qual proposito osservo che il Trattato di pittura da me già nominato si è trovato in un codice di Cantabrigia avere avuto per titolo: Theophilus Monachus (altrove qui et Rugerius) de omni scientia artis pingendi. Incipit Tractatus Lumbardicus qualiter temperantur colores etc. Questa è certa prova che se la pittura aveva allora qualche asilo in Italia, sopra tutto avevalo in Lombardia. E nella Basilica di S. Ambrogio nominata poc'anzi non ne manca pur qualche saggio. Sopra la Confessione è un volto di terra cotta con figure in bassorilievo disegnate e colorite assai ragionevolmente, quasi sul far dei buoni musaici di Ravenna e di Roma, e credesi fatto nel X secolo o in quel torno. Vi son pure i SS. Dormienti presso la porta, che dipinti circa il medesimo tempo e poi coperti con calce, sono finalmente ricomparsi a lucé e gelosamente vi si mantengono da que' dotti religiosi che presiedono alla cura del tempio. Il portico ancora ha un Salvatore sedente con un Divoto genuslesso tutto di greco stile, ed una Crocifissione, che argomentandone da' caratteri più volentieri si ascriverebbe al XIII secolo, che al susseguente. Lascio di ricordare alquante immagini di Gesù Crocifisso e di N. Donna sparse per la città e per lo Stato; bastando per tutte la N. S. presso S. Satiro e quella di Gravedona antichissime-

Sussidiper. Dopo questi principj non credo speuta mai nè sopita la sua sto- in Milano e nello Stato l'arte della pittura: così avessimo memorie onde compilarne una copiosa istoria! Ma di questi artefici poco hanno scritto, e solo per incidenza, i più antichi; siccome fece il Vasari nelle vite di Bramante, del Vinci, del Carpi; e il Lomazzo nel Trattato e nel Tempio o Teatro (a) della Pittura. Poco similmente, nè

<sup>(</sup>a) Prese la idea del libro dal Teatro di Giulio Camillo, a cui paragona il suo lavoro nel cupo 9. Quindi credo che non disconvenga su l'esempio di alcuni libri che han due titoli, chiamarlo con questo nome ancora; come altri ha fatto.

sempre con fondamenti da fare scienza, ne han detto alquanti più moderni, il Torre, il Latuada, il Santagostini, le cui relazioni raccolse l'Orlandi e le riuni nel suo Abbecedario. Qualche supplemento ci han fatto le Notizie delle Pitture d'Italia per vari artefici e per la precisa età loro; e la Nuova Guida di Milano; nuova veramente, anzi unica finora in Italia; ove il ch. Sig. Ab. Bianconi indica non solo ciò ch'è di raro in città, ma con sodi principi insegna a discernere il buono dal mediocre e dal cattivo. Anche il Sig. Consiglier de' Pagave su questa scuola ha pubblicate note interessantissime nei tomi 3, 5, 8, del Vasari nuovamente edito in Siena. Nè poche notizie ancor MSS. avrò io il piacere d'inserire nella mia opera, trasmessemi gentilmente dai lui medesimo. Per esse e si conosceranno nuovi maestri, e a' già cogniti si apporranno note di cronologia più sicure, spesso dedotte dal Necrologio di Milano, che gelosamente ivi si custodisce presso un pubblico magistrato.

Con questi aiuti e con altri che verrò a mano a mano Sec. XIV. ricordando, scrivo della scuola di Milano ed entro già nel 1335, quando Giotto vi stette, lavorandovi alcune cose in vari luoghi della città, che a' tempi del Vasari erano tuttavia tenute bellissime. Nè molto di poi cominciò ivi a dipingere, chiamatovi da Matteo Visconti, quello Stefano Fiorentino che la storia celebra come il migliore allievo di Giotto: egli però sopraggiunto da malattia fu costretto a partire senza pure finirvi: un' opera; nè si sa che altro giottesco per allora gli succedesse. Vennevi circa il 1370 Gio. da Milano scolar di Taddeo Gaddi, e così esperto, che il maestro in sul morire gli lasciò raccomandato Angiolo e un altro suo figlio, perchè in sua vece gl' istruisse nella pittura. E' dunque manifesto che i fiorentini influirono assai presto nella scuola dei milanesi. Questi però non lasciarono di additarci due nazionali che a detta del Lomazzo infin da'tempi del Petrarca e di Giotto operavano; Laodicia di Pavia, dal DI PAVIA.

Andrino Guarienti detta pittrice, e Andrino di Edesia similmente creduto pavese; ancorchè il suo nome e il nome di Laodicia dian sospetto almeno di greca origine. All'Edesia e alla sua scuola si ascrivono in Pavia alcune pitture a fresco, che restano a S. Martino e altrove (a). Nulla asserisco degli autori; il gusto è ragionevole; e nel colorito prevale a fiorentini di quella età. Un Michel de Roncho milanese ci ha scoperto il Conte Tassi scrivendo dei due Nova pittori di Bergamo. Dice che insieme con essi lavorò Michele in quel duomo dal 1375 fino al 77; e di que' pennelli restano ancora reliquie men lontane dal far di Giotto che le pavesi. Un lodevole novarese ci fan noto alcune pitture in Domodossola nel castello Sylva ed altrove con questa memoria: Ego Petrus filius Petri Pictoris de Novaria hoc opus pinxi 1370. Ma senza partirci di Milano, si veggono ivi nella sagrestia de'Conventuali ed in vari chiostri pitture del secolo XIV senza

> originale, non comune ad altra scuola d'Italia. Sopra tutto fra le opere anonime di stile antico è da notar ciò che resta nella sagrestia delle Grazie; ove ogni sportello presenta un fatto o del vecchio Testamento o del nuovo. L'autore par che vivesse ne' confini del quartodecimo secolo e del seguente, nè di tal tempo si troverà facilmente in Italia altr'opera così copiosa di figure come

> notizia di certo autore, il più delle volte conformi alla maniera fiorentina; e talvolta ancora di uno stile nuovo,

Sec. XV. questa è, condotta da un solo artefice. Lo stile è secco, ma di un colore eve il Sole non ha percosso, così vivo, così bene impastato, così spiccato da' suoi fondi, che non cede a' miglior veneti di quella età, nè a' fiorentini migliori; e chiunque ne sia l'autore, è originale, nè altri somiglia fuor che se stesso. Non è anonimo un altro lombardo (già tenuto per veneto) ma sì è mal nominato

<sup>(</sup>a) Notizie delle Pitture, Sculture ed Architetture d'Italia del Sig. Bertoli p. 41 ec.

dal Vasari nella vita del Carpaccio e in quella di Gian Bellini; poi dall'Orlandi e dal Guarienti in tre articoli dell'Abbecedario. In un articolo dietro il Vasari è detto dall'Orlandi Girolamo Mazzoni o Morzoni; in due altri è nominato Giacomo Marzone e Girolamo Morzone dal Guarienti, scrittor più felice nell'accrescere i pregiudizi circa i pittori antichi, che nell'emendarli. Il vero suo nome trovasi scritto in una tavola ch' è tuttora in Venezia, o sia nell'isola di S. Elena; ove con la Vergine Assunta rappresentò la Titolare, S. Gio. Batista, S. Benedetto e una S. Martire con questa epigrafe: Giacomo Giacomo Morazone à laurà questo lauorier A. D. MCCCCXXXXI. Monazone. L'onesto e critico Sig. Zanetti persuaso dal dialetto lombardo e dall'aver costui dipinte assai cose in molte città di Lombardia, come racconta il Vasari, non lo ha crecreduto punto veneto, ma piuttosto lombardo; tante più che Morazzone che gli dà il nome è luogo di Lombardia. Vero è che in ciò non fa un gran rifiuto; giacchè questo Giacomo che stando in Venezia fu competitore di Jacobello del Fiore, poco valse almeno in questa tavola. ove non è un piede che secondo le regole della prospettiva posi sul piano, nè altro pregio che lo distingua gran fatto da' trecentisti.

Tenne anche lo stile antico un tal Michelino, e conti-Michelino nuò fino all'ultimo a far le figure grandi e piccioli gli edifizi, cosa che biasima il Lomazzo ne'pittori più vetusti. A costúi però dà luogo fra' migliori del suo tempo e per gli animali di ogni sorte che dipinse, dic'egli, stupendissimamente, e per le figure umane che bene espresse non tanto nel serio, quanto nel buffo; nel qual genere rimase in esempio alla sua scuola: Par che Michelino fosse pregiato ancora fra gli esteri; leggendosi nella Notizia Morelli, che in casa Vendramini a Venezia custodivasi un libretto in quarto in cavretto con animali coloriți da questo artefice. Con poco intervallo di tempo, secondo Agostano il Sig. Pagave, si dee segnar l'epoça di Agestino di Bra- DI BRAMAN-

mantino non cognito al Bottari nè a' più recenti indagatori della storia pittorica. Temo assai, che un errore del Vasari non ne abbia nella mente di questo accurato scrittore prodotto un altro. Il Vasari osservando che in una camera del Vaticano, ove poi dipinse Raffaello, furono per dargli luogo atterrate le pitture di Piero della Francesca, di Bramantino, del Signorelli, dell' Ab. di S. Clemente, suppose che i due primi contemporaneamente ve le facessero sotto Niccolò V, cioè intorno al 1450. Per la stima che aveva di quel Bramantino, si diede a raccorre le notizie delle altre sue opere, e trovò esser lui autore del Cristo Morto in iscorcio, e del famiglio che ingannò il cavallo in Milano, e di assai prospettive; equivochi tutti ove si credano appartenere a un Bramantino vivuto circa il 1450, e verità tutte, se si credano appartenute ad un Bramantino scolar di Bramante che viveva nel 1529. Non veggo pertanto come il Sig. Consiglier Pagave abbia nelle opere milanesi scoperto l'error del Vasari, e in quelle del Vaticano, che, secondo il Vasari stesso spettano, a un medesimo individuo, abbia voluto secondarlo. Meglio era dire, che l'istorico errò in cronologia supponendo che Bramantino dipingesse sotto Niccolò V; che far l'ipotesi di un Bramantino antico chiamato Agostino, di cui in Roma si vedesse un'opera bellissima in palazzo del Papa, e poi null'altro nè in Roma, nè in Milano, nè altrove. Adunque io discredo questo antico artefice fino ad aver prove migliori di sua esistenza; e su tal questione raccoglierò nuovi lumi prima di uscire di quest'epoca.

Francesco .

Nel tempo del celebre Francesco Sforza e del Card. Ascanio di lui fratello non men disposti ad arricchir la città di buene fabbriche, che le fabbriche di belli ornamenti, sorse un bel numero di architetti e di statuari, e ciò che fa al nostro proposito, di pittori abili secondo quel secolo. La lor fama si sparse per tatta Italia, e trasse di poi Bramante in Milano, giovane di fedicissima indole per l'architettura e per la pittura, che fattosi nome in

Milano, insegnò di poi all' Italia e al mondo. Costoro non si erano avanzati gran fatto in colorito, ch'è forte, ma in certo modo malinconico; nè in panneggiamento, ch'è vergato e quasi a candele, fino a Bramante; e sono piuttosto freddi ne'sembianti e nelle mosse. Riformarono però la pittura in quella parte specialmente che tocca la prospettiva, non solamente operando, ma scrivendo ancora; e dieder occasione al Lomazzo di dire che come il disegno è propria lode de' Romani, il colorito de' veneti, così la prospettiva è propria lode de' lombardi. Giovami riferire le sue parole tolte dal Trattato della Pittura a pag. 405. Della quale arte (di far ben vedere) furono ritrovatori Gio. da Valle, Costantino Vaprio, il Foppa, il. Civerchio, Ambrogio e Filippo Bevilacqui, e Carlo, tutti milanesi, Fazio Bembo da Valdarno e Cristoforo Moretto cremonesi, Pietro Francesco Pavese, Albertino da Lodi (a); i quali oltre diverse opere loro dipinsero intorno alla corte maggiore di Milano que' Baroni armati ne' tempi di Francesco Sforza primo Duca della città; cioè dal 1447 fino 1466.

Avendo a trattare di questi artefici, degli ultimi quattro non farò altre parole, avendo de' due cremonesi scritto a suo luogo, e degli altri due non rimanendo, che io sappia, altro che il puro nome, in Milano: dico in Milano, perchè di Pierfrancesco pavese, il cui cognome fu Sacchi, troveremo assai belle memorie in Genova, ove stette gran tempo. Si è dubitato che del primo (Gio. della Valle) Gio. della Valle) Gio. della Valle) Gio. della Valle. Sopravviva oggi una tavola; cosa assai dubbia. Nè anche di Costantino Vaprio ho trovata opera certa: di un altro Costanti-Vaprio è una Madonna fra vari SS. in più spartimenti ai Serviti di Pavia con questa epigrafe: Augustinus de Vaprio pinxit 1498; opera di qualche merito.

Vincenzio Foppa, di cui dice il Ridolfi che fiorì circa Vincenzio Foppa.

(a) Notisi che il Lomazzo non avrebbe qui taciuto il nome di Agostino di Bramantino, se sosse vero ch'egli siorisse sin dal 1420, e dipingesse in Roma, onore che questi altri milanesi non ebbono. il 1407, è tenuto quasi il fondatore della scuola milanese, in cui figurò nel principato di Filippo Visconti e in quello di Francesco Sforza. Accennai questo nome nella scuola veneta, a cui si ascrive come bresciano, che che in contrario dica il Lomazzo. Io son uso a schivar questioni di nazionalità; e il metodo compendioso con cui scrivo mi dispensa dall'agitarle, almeno circa a' pittori men celebri. Ma in un caposcuola, come questi è, non ricuso d'intertenermi alquanto a stabilirne la patria; dipendendo da ciò lo schiarimento di alcuni articoli della storia pittorica occupati da errori. Si ha dal Vasari, nella vita dello Scarpaccia, che intorno alla metà del secolo fu tenuto in pregio Vincenzio pittore bresciano, secondo che racconta il Filarete. E nella vita di questo buon architetto e in quella di Michelozzo scrive, che in certe lor fabbriche ordinate sotto il Duca Francesco dipinse Vincenzio di Zoppa (emendasi Foppa) lombardo, per non essersi trovato in que paesi miglior maestro. Che poi un Vincenzio bresciano fosse allora e di poi tenuto fra' miglior maestri, lo comprova Ambrogio Calepino nell'antica edizione del 1505 alla voce pingo. Quivi dopo aver lodato sopra ogni altro pittore del suo tempo il Mantegna, soggiugne; huic accedunt Jo. Bellinus Venetus, Leonardus Florentinus, et Vincentius Brixianus, excellentissimo ingenio homines, ut qui cum omni antiquitate de pictura possint contendere. Dopo sì bell'elogio scritto, se io non erro, quando il Foppa era vivo, ma edito dopo sua morte (come dall' elogio scritto dal Boschini al Ridolfi notammo a suo luogo) riferiscasi anche quello del suo sepolcro nel primo chiostro di S. Barnaba in Brescia: Excellentiss. ac. eximii. pictoris. Vincentii. de Foppis. ci. Br. 1492 (Zamb. pag. 32). A queste testimonianze aggiungo quella di man dell'autore scoperta da me nella Galleria Carrara in Bergamo; ove in antico quadretto condotto con molto amore. e con vero studio di scorti, rarissimo a que' tempi, è dipinto Gesù crocifisso fra due ladri, ed è scritto . . .

Vincentius Brixiensis fecit 1455. Qual prova più chiara della identità di un pittor medesimo ricordato da più autori con tanta contraddizione di nome, di patria, di età?

Stabiliscasi adunque dal confronto de' lueghi addotti, che in essi si parla di un solo pittor bresciano, e che questi non è si antico quanto decantasi, nè potea dipingere nel 1407 dell'era volgare, avendo tocco per poco il sestodecimo secolo. Dopo ciò ripurghisi anco la storia da quelle speciose favole che il Lomazzo vi sparse dentro, asserendo che il Foppa trasse da Lisippo le proporzioni delle sue figure; che da'suoi scritti apprese Bramante la prospettiva, e ne formò un libro stato utile a Raffaello, a Polidoro, a Gaudenzio; che Alberto Durero e Daniel Barbaro profittarono delle invenzioni del Foppa, e ne furono plagiari. Tali cose rifiutate già in parte dal ch. Consiglier Pagave nelle note al Vasari (T. III p. 233) son fondate nella età del Foppa creduta anteriore a Piero della Francesca; da cui veramente cominciò la prospettiva in Italia ad avere aumento considerabile. Dopo lui il Foppa fu dei primi che coltivasser quest' arte; siccome appare nel quadretto di Bergamo già rammentato. In Milano restano di esso alcune opere in tela allo spedale: a fresco è quel Martirio di S. Sebastiano a Brera, che nel disegno del nudo, nella verità delle teste, ne' vestiti e nelle tinte è molto lodevole; ma nell'espressioni e mosse poco felice. Spesso ho meco dubitato che due fossero i Vincenzi da Brescia; poichè il Lomazzo, oltre Vincenzio Foppa che contro la opinione comune fa milanese, nota e distingue nell'indice un Vincenzio bresciano, di cui però in tutta l'opera non so che facesse mai menzione. Io dubito che essendo fuor di Milano alcune opere soscritte di Vincenzio Bresciano senza il cognome Foppa, lo storico fisso nella sua persuasione che il Foppa fosse milanese, di un sol pittore due ne facesse: che anzi potè questo essere un antico pregiudizio della scuola milanese, a cui il Lomazzo non sapesse rinunziare. I pregiudizi nazionali son sempre

gli ultimi a deporsi. Nella Notizia Morelli due volte leggesi Vincenzio Bressano il vecchio; il quale aggiunto, se non è soprannome siccome fu nel Minzocchi, può esser nato da qualche falsa voce de' due Vincenzi bresciani. Si è notato replicatamente, che le denominazioni de' pittori si son tratte assai volte non da autentiche scritture, ma dalla bocca del volgo che quel che male udì peggio racconta.

Vincenzio CIVERCEIO.

Vincenzio Civerchio, dal Vasari nominato Verchio e dal Lomazzo che vorrebbelo milanese, soprannominato il Vecchio, fu ricordato anch' egli da noi nella scuola veneta, alla quale dicesi appartenere come cremasco, quantunque e vivesse in Milano e formasse a quella scuola allievi eccellenti; benemerito di lei sopra ogni altro dal Vinci in fuori. Il Vasari par che al Foppa non lo posponga quando il dichiara valentuomo in lavori a fresco. Nelle figure fu studiato, e ammirabile nel modo di collocarle in alto; sì che i piani sfuggissero e le altezze calassero dolcemente. Ne diede esempio a S. Eustorgio in certe storie di S. Pier Martire dipinte alla sua cappella, lodatissime dal Lomazzo e oggidì coperte di bianco; rimanendo ivi di man del Civerchio i soli pennacchi della cupola, Ambrogio a' quali auguriamo più lunga vita (a). Ambrogio Bevilacqua può conoscersi a S. Stefano in un S. Ambrogio, ai CQUA. cui lati stanno i SS. Gervasio e Protasio. Altre pitture gli avran conciliata la riputazione di bravo prospettivo: in questa ne ha certamente violate le regole. E' però disegnata in guisa, che quantunque non esente del tutto dalla secchezza, pur molto avvicinasi al buono stile. Di questo

> (a) Circa questo artefice si leggon epoche difficili a conciliarsi fra loro. Stando al Lomazzo, era già pittore intorno al 1460: e presso il Sig. Ronna nello Zibaldone Cremasco per l'anno 1795, si asserisce a pag. 84 esistere documenti che nel 1535 vivesse ancora. Se non voglion discredersi, conviene accordare al Civerchio una vita lunghissima quale si legge vivuta da Tiziano, dal Calvi e dagli altri più canuti maerobi della pittura.

pittore si trovano memorie fino al 1486: di Filippo suo Figuro, » fratello ed aiuto, e di Carlo milanese che il Lomazzo MILANESI. nomina in quel suo contesto, nulla ho trovato. Trovo bensì dal già lodato corrispondente ascritti a questa più antica epoca Gio. de' Ponzoni, di cui resta un S. Cristoforo Gio. DEL in una chiesa vicina alla città, detta della Samaritana; e un Francesco Crivelli, che dicesi aver fatto ritratti in Francesco Milano prima di ogni altro.

Quei che ora sieguono, altri formavano il corpo de'dipintori nel governo di Lodovico il Moro, al cui tempo il ca scuola, Vinci stette a Milano; altri si andarono abilitando negli anni seguenti; niuno però di loro uscì affatto dal vecchio stile. Sono da rammentare prima di ogni altro i due Bernardi (che promiscuamente son detti anche Bernardini) di Trevilio nel milanese; l'uno di casato Butinoni, l'altro Zenale, scolari del Civerchio ed emulatori suoi nelle pitture e negli scritti. Trevilio è terra del milanese, compresa a que'tempi nel bergamasco, e perciò dal Co. Tassi aggregata alla sua scuola; ed è assai lontana da Trevigi, ove si è profittato della somiglianza del nome per creare un Bernardino da Trevigi architetto e pittore, che non fu mai. Il Vasari nomina un Bernardino da Trevio (volle Bernarde dir Trevilio), che a'tempi di Bramante era ingegnere a Travilio, Milano, disegnatore grandissimo, il quale dal Vinci fu tenuto maestro raro, ancorchè la sua maniera fosse crudetta e alquanto secca nelle pitture: e ne cita fra le altre opere una Resurrezione al chiostro delle Grazie con alcuni scorti bellissimi. Fa maraviglia che il Bottari abbia cangiato Trevio in Trevigi: e che l'Orlandi abbia interpretato il Vasari come se scrivesse del Butinone; quando con la scorta del Lomazzo a pag. 271 e in più altri luoghi del suo Trattato, è facile congetturare che ivi si parla dello Zenale di Trevilio. Fu uomo insigne, confidente del Vinci (a), paragonato nel Trattato della pittura al Man-

(a) Raccouta il Lomazzo nel suo Trattato (L. I c. q) che avea Tom. IV.

tegna, e addotto continuamente in esempio nell'arte prospettica, sulla quale già vecchio compose un libro nel 1524 e scrisse diverse osservazioni. Ivi fra le altre cose trattò la questione agitata molto a que'dì; se gli oggetti che si rappresentano piccioli e in lontananza deggiano abbagliarsi. per imitar la natura, più che i grandi e i vicini; questione ch'egli risolvea negativamente; volendo anzi, che le cose lontane fossero così finite e proporzionate quanto quelle d'innanzi. Ecco dunque il Bernardino tanto lodato dal Vasari; il cui giudizio circa questo artefice può tuttora verificarsi su la Risurrezione alle Grazie, esu di una Nunziata a S. Sempliciano, con un'architettura artificiosissima a ingannar l'occhio. Questa però è il meglio della pittura: le figure han del meschino in se e ne'vestiti. Per ciò che BUTINONE, spetta al Butinone suo conterraneo e compagno ancora

quando dipinse a S. Pietro in Gessato, si può dire che fosse intelligentissimo in prospettiva, poichè il Lomazzo l'afferma; nel resto le sue opere son perite, toltone qualche quadro da stanza disegnato meglio che colorito. Una sua Madonna fra alcuni BB. vidi presso il Sig. Cons. Pagave; per cui suggerimento a'discepoli del Civerchio ag-Bartolom-giungo Bartolommeo di Cassino milanese e Luigi de' Donati comasco, de'quali si han tavole autentiche.

MEO DE CAS-# SINO.

Luigi Dei DONATI. LAZZARI.

Mentre questi fiorivano, venne in Milano Bramante, il Bramabre cui vero nome tramandatoci dal Cesariani suo scolare e commentator di Vitruvio è Donato, il casato credesi Lazari; cosa con forti ragioni impugnata nelle Antichità Picene al T. X. Quivi pure si prova a lungo che la vera sua patria non fu Castel Durante, ora Urbania, come tanti scrissero, ma una villa di Castel Fermignano. L'uno e l'altro luogo è nell'Urbinate; onde anticamente lo deno-

> Lionardo nel suo cenacolo data tanta bellezza al volto dell'uno e l'altro S. Giacomo, che disperando poter far più bello il Nazareno, andò a consigliarsi con Bernardo Zenale che per confortarlo dissegli: lascia Cristo così imperfetto: che non lo farai esser Cristo appresso quegli Apostoli; e così Lionardo fece.

minarono Bramante di Urbino. Quivi studiò su le opere di Fra Carnevale, nè altro dice il Vasari della sua educazione. Continua poi a raccontare che partitosi dalla patria girò per alcune città di Lombardia lavorando il meglio che poteva picciole opere, finchè venuto in Milano e conosciuti gl'ingegneri del duomo, fra'quali Bernardo, fermò seco di darsi tutto all'architettura, siccome fece; e che prima del 1500 ne andò a Roma, ove servì Alescandro VI e Giulio II, e vi morì settuagenario nel 1514. Vi à da dubitare che l'istorico sia stato ben poco sollecito d'investigar le memorie di questo grand'uomo. Più esatto ricercatore n'è stato il Sig. Pagave. Questi per amor della verità, anima della storia, ha fin rinunziato all'onore che traea la patria dall'avere ammaestrato un Bramante, nè perciò lo ha asserito scolare del Carnevale o di Piero della Francesca o del Mantegna, come qualche scrittore presso il Sig. Colucci. Ben ha osservato esser lui venuto in Milano di già maestro circa l'anno 1476, dopo aver nella Romagna innalzati e palazzi e tempj. Da questo tempo fino alla caduta del Moro, cioè fino al 1409, stette in Milano; ove con larghi stipendi servi la corte, e fu adoperato anche da privati spesso come architetto, non di rudb sa osse? Museum to the transfer of come pittore.

Che Bramante fosse pittor valente, lo nega il Cellini nel trattato secondo, ove lo dà per mediocre pittore; e oggidi si sa da pochi della Italia inferiore, ove nelle quadrenie mai non si nomina; ma è notissimo nel milanese. Lo avean già asserito il Cesariano e il Lomazzo, il quale ne ha scritto annessa con lode in più luoghi della sua opera, contandone e nitratti e pitture profane e sacre, e a tempera a a fresco. Osserva generalmente in lui 'un metodo simile molto' h quello di Andrea Mantegna. Erasi anch'egli esercitate grandemente nel copiar gessi; e quindi venne che desse lumi troppo risentiti alle carni. Vestiva i modelli, come il Mantegna; or di tele incollate; on di carte; onde potè nelle pieghe emendar gli antichi. Usò pur come lui dipiu-

gendo a tempera una cert'acqua viscosa; di che il Lomazzo adduce per prova un quadro da se rinetto. Le pitture di Bramante a fresco nominate dal Lomazzo e dallo Scaramuccia in pubblici luoghi di Milano son oggi perite o guaste: solamente ne' palazzi Borri e Castiglioni per entro alcune camere se ne conserva un buon numero. Nella Certosa di Pavia resta pure una cappella che si dice da lui dipinta. Le proporzioni sono quadrate e talora sentono un po'del tozzo; i volti son pieni; le teste de'vecchi grandiose; il colorito vivace e staccato da'fondi, ma non senza qualche crudezza. La stessa maniera ho osservata in una sua tavola con vari SS e con bella prospettiva presso il Sig. Cav. Melzi. La stessa in una tavola alla Incoronata di Lodi, tempio vaghissimo che sul disegno di Bramante edificò Gio. Bataggio lodigiano. Il capo d'opera che se ne vegga in Milano, è un S. Sebastiano nella sua chiesa, ove appena si trova orma di quattrocento. La Notizia Morelli ci scuopre una sua Pietà a S. Pancrazio di Bergamo, che il Pasta avea creduta del Lotto; e rammenta, anche nella città istessa i Filosofi da Bramante dipinti nel 1486.

Fece in Milano due allievi, de quali resta memoria.

tempo tenne dietro al maestro a avendo poi veduto Roma migliorò lo stile non tanto nelle proporzioni e nelle for-

Noiro da L'uno è Nolfo da Monza. Dice la storia, che dipinse co'disegni di Bramante a S. Satiro e altrove; pittore se non uguale a'primi, pendimeno eccellente e
degno, come ne giudica lo Scainelli. Nella sagrestia pur
di S. Satiro, presso il tempietto graziosissimo di Bramante; son varie pitture antiche, verisimilmente di Nolfo.

Bramante, da altri con lui confuso; e finalmente scoperto
suo favorito dispepolo; onde n'ebbe anco il soprannome.

Il suo vero nome fu Bartolommeo Suardi; architetto e,
ciò che spetta al mio intento, pittore di gran merito. Giunse
a par degli antichi a ingannare gli animali, come il Lornazzo racconta nel principio dei libro III. Per qualche

me, quanto ne'colori e nelle pieghe, le quali di poi fece più larghe e piazzose. Non dubito che a Roma fosse o invitato o condotto da Bramante; e che ivi sotto Giulio II facesse que'ritratti così lodati dal Vasari, che dovendosi gettare a terra, affinchè Raffaello dipingesse dov'essi erano, furon prima copiati ad istanza di Monsig. Giovio che nel suo Museo voleva inserirgli. Certo le pitture vaticane di Bramantino non appartengono a'témpi di Niccolò V. come abbiam provato. Ritornò quindi in Milano, come si ha dal Lomazzo; e di questa miglior epoca sembra essere un S. Ambrogio e un S. Michele insieme con N. Signora; quadro colorito alla veneta, della scelta Galleria Melzi ricordata e da ricordarsi altre volte. Anche im S. Francesco sono alcune tavole disegnate e colorite da lui, e vi si scuopre una grandiosità superiore quasi alla sua epoca. Ma la lode sua caratteristica è la prospettiva, le cui regole sono state dal Lomazzo inserite nel suo libro per venerazione verso tant'uomo. Lo adduce anco in esempio per quel Cristo morto fra le Marie dipinto alla porta del S. Sepolcro, opera che inganna la vista; parendoche le gambe del Redentore, da qualunque punto si mirino, volgansi giustamente all'occhio di chi riguarda. So che lo stesso han fatto poi molti altri: ma è trito proverbio che val più un primo che molti secondi. Un'opera di questo gran prospettivo hanno i PP. Cisterciensi entro il monistero, ch'è una Discesa di Cristo al Limbo. Vi ha poste poche figure, nè di aspetto scelto a bastanza; ma di un vero e sodo colorito, ben piantate, ben degradate, divise in be'gruppi con un grato sfuggimento de'pilastri che distinguono il luogo, e con un accordo che ferma ogni spettatore. Fu suo allievo Agostin da Milano peritissimo Agostin nel sotto in su, di cui mano era al Carmine un dipinto così stimato, che il Lomazzo lo pone in esempio insieme con la cupola del Coreggio, ch'è al duomo di Parma. Costui è molto apertamente indicato a noi nell'indice del Lomazzo con quelle parole: Agostino di Bramantino

milanese, pittore, discepolo di esso Bramantino. Non so come ciò uscisse di veduta al Sig. Pagave; e ci proponesse quell'antichissimo Agostino di Bramantino, così detto dal nome di sua famiglia, non già da quello del maestro, la cui esistenza abbiam noi provata ideale e nata da un equivoco del Vasari. Questi che qui collochiamo esistè meramente; ma sì poco è noto in Milano, che ci fa credere esser lui più che in patria vivuto altrove. E non saria punto da riprendere chi sospettasse lui essere quel-L'Agostino delle Prospettive, che troveremo in Bologna ael 1525. Tutti gl'indizi corrispondono a segno da poterwelo arrestare se fosse un reo fuggitivo; il nome di Agostino, la età convenevole a un discepolo del Suardi, la eccellenza nell'arte degna di trarne il soprannome, il silenzio del Malvasia che non potè ignorarlo, ma perciocchè tesseva la storia della scuola bolognese, non ne fece motto.

Altri circa il 1500 discesi, come si crede, dal Foppa dipingevano in quello stile che chiamiamo antico moderno. Ambrogio Ambrogio Borgoguone effigiò a S. Simpliciano in un chio-Boncocno- stro le istorie di S. Sisinio e compagni Martiri. La sottigliezza delle gambe e qualche altro residuo della prima educazione non tanto spiace in quest'opera, quanto piace la naturalezza e l'accurato studio con cui è condotta; teste giovanili assai belle, varietà di fisonomie, vestiti semplici, usanze di que'tempi fedelmente ritratte negli arredi ecclesiastici e nel viver civile, e non so qual grazia di espressione non ovvia in questa nè in altra scuola.

G10. Do- . NATO MON-

٠:

Gio. Donato Montorfano dipinse una Crocifissione abbon-TORFARO. dantissima di figure nel refettorio delle Grazie, ove poco curasi, avendo a fronte il gran Cenacolo del Vinci. Non può competer con un rivale, a cui i maggior maestri pressochè tutti cedon la palma. Prevale solamente nell'arte del colorire; per cui dura tuttavia l'opera fresca e vegeta, ove quella del Vinci declinò in pochi anni. Il Montorfano ha di singolare una certa evidenza ne'volti e nelle mosse, che se andasse congiunta con più eleganza avria in questo genere pochi pari. Vi è un gruppo di soldati che giocano; ogni volto ha impressa l'attenzione e l'impegno di vincere. Vi sono anche nel delicato alcune teste assai belle, ancorchè dipinte con la stessa forza le più lontane e le più vicine. Grandiosa e ben intesa è l'architettura nelle porte e ne' casamenti di Gerusalemme, e con quegli sfuggimenti di prospettiva, di cui allora tanto pregiavasi questa scuola. Tien pure l'uso durato fra milanesi fino a Gaudenzio, benchè riformato altrove gran tempo avanti, di frammischiare alle pitture qualche lavoro di plastica; e così formar di rilievo nimbi di Santi e ornamenti di uomini e di cavalli.

Ambrogio da Fossano (luogo del Piemontese)(a) que- Ambrogio gli che alla gran Certosa di Pavia disegnò la grandiosa DA FOSSANO facciata della chiesa, oltre essere architetto fu dipintore, Nel tempio poc'anzi detto è una tavola che dicon essere o sua o di un suo fratello; opera di pennello men fino. ma di gusto non molto dissimile dal Mantegna. Andrea Andrea Milanese, ch'è stato confuso da un annotator del Vasari MILANESE. con Andrea Salai, riscosse plauso dallo Zanetti per una bella tayola a Murano fatta nel 1495; e sembra che studiasse in Venezia. Non posso consentire al Bottari che sia lo stesso che Andrea del Gobbo, nominato dal Vasari nella vita del Coreggio; poiche questi fu seguace di Gaudenzio (Lomaz. Tratt. c. 37). Fiorì circa lo stesso tempo Stefano Scotto, maestro di Gaudenzio Ferrari, assai celebrato dal Lomazzo nell'arte di far rabeschi; della cui famiglia è peravventura un Felice Scotto che in Como Fina

Scotto.

<sup>(</sup>a) Molti luoghi che ora son compresi nel Piemonte, furono già nello Stato milanese, come avvertiamo più volte. La città di Vercelli lu aggregata alla R. Casa di Savoia nel 1427, e in progresso fu soggetta a varie vicende. Molti de suoi pittori più antichi si riferiscono fra milanesi perchè loro scolari; ma possono stare fra piemontesi come cittadini. Questa dichiarazione serva di supplemente per vari luoghi di questo e del Y Tomo.

dipinse assai per privati, e lasciò in S. Croce pitture a fresco molto considerabili su la vita di S. Bernardino. E' vario, espressivo, giudizioso in comporre; uno de'miglior quattrocentisti che vedessi in queste bande; allievo forse di altra scuola, avendo disegno più gentile e colorito più aperto che non usarono i milanesi. Può ampliarsi questo catalogo con altri nomi che il Morigia raccolse nel libro della nobiltà milanese; in cui si trovano lodati Nicolao Piccinino, Piccinino, Girolamo Chiocca, Carlo Valli o di Valle CHIOCCA, Gratel di Giovanni, tutti milanesi; e Vincenzo Moietta

MOISTTA.

nativo di Caravaggio, che fiori in Milano circa il 1500 e alquanto prima; siccome gli altri nominati con esso lui. Nel tempo istesso lo studio della miniatura era promosso singolarmente da'due Ferranti, Agosto il figlio e Decio il padre, di cui nel duomo di Vigevano si conservano tre opere, un messale, un evangelario, un epistolario miniati

FERRANTI.

Artefici . dello Stato.

con finissima diligenza.

Altri professori contò allora lo Stato, de'quali resta o la memoria ne'libri o qualche opera con soscrizione. Era allora il Milanese molto più esteso che oggi non è dopo che buona parte ne fu ceduta alla R. Casa di Savoia. Gli artefici di tal parte saran da me considerati in questa scuola, a cui spettano e perchè in essa educati, e perchè educatori ad essa di nuovi artefici. Quindi, oltre i pavesi, i comaschi e gli altri dello Stato odierno, si leggeranno in questo capitolo i novaresi, i vercellesi ( su i quali trarrò anche notizie dalle prefazioni a'tomi X e XI del Vasari ristampato in Siena dal P. della Valle ) ed altri del vec-Bantozon-chio Stato. Ebbe Pavia un Bartolommeo Bononi, e ne

conserva una tavola a S. Francesco con data del 1507; ed BERNARDIN ebbeun Bernardin Colombano, che ne pose al Carmine un'altra nel '1515. Qualche incognito, che assai partecipa

COLOMBA-

dello stile bolognese di quella età, notai in altre chiese; e potrebb'essere quel Gio. di Pavia, che il Malvasia inseri nel catalogo degli scolari di Lorenzo Costa. Visse nei

PASSERI, medesimi anni un Andrea Passeri di Como, ove nella cat-

tedrale dipinse una N. Signora fra vari Apostoli, le cui teste e tutto il fare tira al moderno; ma vi è secchezza nelle mani e doratura ne'vestiti non degna del 1505, in cui quel quadro fu dipinto. Poco meno che giorgionesco è un Marco Marconi comasco, che vivea circa il 1500, Manco forse allievo de'veneti. Troso da Monza assai dipinse in Troso da Milano, e alcune cose a S. Gio. nella sua patria. Oggidì gli si ascrivono in quella chiesa certe storie della Regina Teodelinda in vari spartimenti fatte nel 1444. Non è facile tener dietro alle sue invenzioni alquanto farraginose e nuove per le vesti e gli usi longobardici che vi ha espressi. Vi sono alcune buone teste e un colorito non dispregevole; nel resto è cosa mediocre e forse della prima età del pittore, lodatissimo dal Lomazzo per altre sue opere che lasciò presso il palazzo Landi. Sono istorie romane; cosa, dice il Lomazzo (p. 272) miracolosissima così per le figure, come per l'architettura e prospettiva ch'è stupendissima. Il P. Resta citato dal Morelli, che la vide nel 1707, dice che lo fece stupire per la bontà, bellezza e soavità (Lett. Pittor. T. III p. 342).

Nel nuovo Stato del Piemonte è Novara, ove nell'archivio della cattedrale un Gio. Antonio Merli colori di Gio Asverde terra Pietro Lombardo co'tre altri novaresi cospi- Mente. cui; buono e vivace ritrattista per la sua età. Nella vicina Vercelli professavan pittura circa il 1460 Boniforte, ed Boniforte Ercole Oldoni, e F. Pietro di Vercelli: di questo conser-Oldoni, E vasi a S. Marco un'antica tavola. Sorse poi Giovenone F. Pierro. Giovenone che in quella città è tenuto primo istruttore di Gaudenzio, comechè il Lomazzo ne taccia. Se non fu, era degno di esserlo. I PP. Agostiniani ne hanno un Cristo risorto, fra una S. Margherita e una S. Cecilia, e due Angiolini, pittura di assai bel carattere, che ritrae da Bramantino e da'miglior milanesi, condotta con buona intelligenza di nudo e di prospettiva.

## EPOCA SECONDA



Il Vinci stabilisce accademia di disegno in Milano. Allievi di esso e de' miglior nazionali fino a Gaudenzio.

LIONARDO DA VIECI.

Nella scuola fiorentina scrivemmo compendiosamente della educazione pittorica di Lionardo da Vinci, del suo stile, della sua dimora in varie città, fra le quali si nominò Milano e l'Accademia che quivi aperse. Vi venne, secondo il Vasari, nell'anno 1494, che fu il primo di Lodovico il Moro Principe; o piuttosto vi fu se non continuo almeno per incombenze fin dal 1482, come si è recentemente congetturato (a), e ne parti dopo che i Galli tennero la città, cioè nel 1499. Gli anni che Lionardo stette in Milano, furono forse i più tranquilli per lui, e certamente i più giovevoli all'arte fra quanti ne visse. Il Duca lo avea deputato a reggere un'accademia di disegno; la quale, se io non erro, fu la prima in Italia che diede norma alle altre migliori. Ella continuò anche dopo la partenza del Vinci ad essere frequentata ed a formar eccellenti artefici; tenendo le veci del pristino direttore i Sao meto- suoi precetti, i suoi scritti, i suoi esempi. Non ci son rimase memorie molto distinte del suo metodo: sappiamo però che vi s'insegnava per via di principi scientifici dedotti dalla filosofia che il Vinci possedeva in ogni sua parte. Il suo trattato della pittura, il quale, benchè imperfetto, riguardasi quasi un altro canone di Policleto, fa vedere come Lionardo insegnasse (b). Lo fanno anche co- 🤝

do d'inse-

(a) Amoretti Memorie Storiche di Leonardo da Vinci p. 20.

<sup>(</sup>b) Si è ristampato in Firenze insieme con le figure nel 1792. Questa edizione è tratta da un esemplare di mano di Stefano della Bella,

noscere i suoi tanti e sì vari scritti; che lasciati da lui in eredità al Melzi, e in processo di tempo distratti, adornano vari gabinetti. Quattordici volumi di essi donati al pubblico esistono nell'Ambrosiana; e molti son fatti per appianare alla gioventù le difficoltà dell'arte. Si sa in oltre che avendo stretta amicizia con Marcantonio della Torre, lettor di Pavia, concorse con lui ad illustrar la scienza della notomia dell'uomo poco nota in Italia; e che formò esattamente quella del cavallo, nella cui intelligenza fu tenuto principe. Si sa pure quanto presidio per l'arte ei ponesse nell'ottica; e che la prospettiva aerea da niuno posseduta meglio che da lui (a) è stata quasi un retaggio e un distintivo della sua scuola. Era egli coltissimo non solo nella musica e nel suono della lira, ma eziandio nella poesia e nella storia; e in ciò ancora fu seguito dal Luini e da altri; anzi a lui si dee principalmente che la scuola milanese sia stata in Italia una delle più osservanti dell'antichità e del costume. Il Mengs ha avvertito prima di me, che nella gran forza del chiaroscuro niuno prevenne il Vinci. Egli insegnava a tener conto del lume come di una gemma, non dandolo troppo chiaro per riservarlo a miglior loco: e quindi nasce ne'suoi dipinti e de'miglior suoi discepoli quel gran rilievo, per cui le pitture e specialmente le faccie sembrano stàccarsi dal fondo.

Era gran tempo che la pittura avea cominciato a raffi- Ricercato narsi e a considerar le cose minute; e ne aveano avuto e grandiolode il Botticelli, il Mantegna ed altri: ma come la minutezza è nimica del sublime, mal si accordava con la grandiosità, nella quale sta il sommo dell'arte. Lionardo,

esistente nella Libreria Riccardi, il cui dotto bibliotecario Sig. Ab. Fontani l'ha pubblicato, aggiuntovi l'elogio del Vinci copiosissimo di notizio non pur su la vita e le pitture, ma anco su i disegni dell'autore. Vi è aggiunto l'elogio di Stefano e una dissertazion del Lami su i pittori e scultori italiani che fiorirono dal 1000 al 1300.

(a) Il Cellini afferma di aver tratte infinite osservazioni bellissime su la prospettiva da un discorso del Vinci. Trat. Il pag. 153.

sembra a me, conciliò questi due estremi prima che altri: Ove s'impegnò a far cosa finita, non solo perfezionò le teste, contraffacendo i lustri degli occhi, il nascer dei peli, i pori, e fino il battere dell'arterie; ma ogni veste, ogni arredo ritrasse minutamente: ne'paesi ancora niun'erba espresse e niuna foglia di albero, che non fosse un ritratto della scelta natura; e alle foglie stesse diede piegatura e moto convenevolissimo a rappresentarle scosse dal vento. Mentre però attendeva così alle piccole cose, diede, come osservò il Mengs, i principi della grandiosità, e fece gli studi più profondi che mai si udissero nella espressione, ch'è la parte più filosofica e più sublime della pittura; e appianò la via, mi sia lecito dirlo, anche a Raffaello. Diligenza Niuno su più curioso in cercare, o più attento in osservare, Lionardo, o più pronto a disegnar subito i moti delle passioni che si dipingono ne' volti e negli atti. Frequentava i luoghi di più concorso e gli spettacoli dove l'uomo spiega la maggiore sua attività; e in un libricciuolo, che sempre si tenea pronto, delineava le attitudini che andava scegliendo, solito a far conserva di tali disegni, e ad usarli di espressione più o men forte secondo le opportunità e le gradazioni che volea fare. Perciocchè fu suo costume come nelle ombre rinforzar sempre fino ad arrivare al grado più alto, così nelle composizioni di più figure andar crescendo fino al sommo gli affetti e le mosse. La stessa gradazione tenne nella grazia di cui fu forse il primo vagheggiatore; giacchè i pittori antecedenti non par che la distinguessero dalla bellezza; e molto meno usarono di dispensarla ai soggetti leggiadri salendo dal meno al più, come praticò il Vinci. Tenne la stessa regola fin nel ridicolo facendo una caricatura sempre più bizzarra dell'altra; ed era suo detto, che dovea venirsi a tal colmo, da far ridere, se fosse possibile, infino a'morti.

Adunque il carattere di questo incomparabile artefice Squisitezza di gusto consiste in una squisitezza di gusto, a cui si stenta a trovar esempio prima o dopo di lui; se già non abbia a ri-

cordarsi quell'antico Protogene, in cui Apelle non potennotare altro titolo da anteporglisi, fuorchè la soverchia diligenza del competitore (a). E veramente anco il Vincinon si ricordò sempre di quel ne quid nimis, in cui sta la perfezione delle umane cose. Fidia istesso, dicea M. Tullio, ebbe in mente una più bella Minerva ed un più bel. Giove di quel che potè scolpire; ed è consiglio da saggio aspirare all'ottimo, ma contentarsi del buono. Il Vinci non era contento del suo lavoro se non lo rendeva così perfetto come vedevalo nella sua idea: e non trovando via di giugnere a sì alto grado con la mano e col pennello, or lasciava l'opera sol disegnata; or la conducea fino a un certo segno, indi l'abbandonava; or vi spendeva tempo sì lungo, che parea rinnovar quasi l'esempio di quell'antico occupato nel suo Gialisio per sette anni. Ma siccome le bellezze di quella figura non si finiron mai di conoscere, così a detta del Lomazzo le perfezioni delle pitture del Vinci; anche di quelle che il Vasari ed altri riferiscono come imperfette.

Prima di passar oltre, è dover d'istorico, avendo qui Opere imnominate le opere sue imperfette, avvertire il lettore del perfette. vero senso di così fatto vocabolo quando si ragiona del Vinci. Egli lasciò varie opere veramente ammezzate, com'è in Firenze la Epifania nella R. Galleria del Gran Duca, o la Sacra Famiglia a Milano in quella dell'Arcivescovo. Ma il più delle volte non altro suona tal voce che mancanza di certa ultima finitezza che l'autore potea dare a qualche parte della pittura; mancanza che non si scuopre sempre anche da'periti. Per figura il ritratto di M. Lisa Gioconda, dipinto a Firenze in quattro anni e poi lasciato imperfetto secondo il Vasari, fu dal Mariette osservato minutamente nella Quadreria del Re di Frant

<sup>(</sup>a) Plin. lib. XXXV c. 10. Uno se praestare, quod manum ille de tabula nesciret tollere: ciò disse in proposito di quel Gialisio, in cui Protogene avea consumati sette anni.

cia, e dichiarato di tal finitezza che non parea possibile spingerla più avanti. Più facilmente il difetto si potrà conoscere in altri ritratti, parecchi de'quali restano ancora in Milano; come uno di donna presso il Sig. Principe Albani, uno di uomo in palazzo Scotti Gallerati: avendo notato il Lomazzo, che, toltine tre o quattro, in tutti gli altri lasciò le teste imperfette. Ma le sue imperfezioni e i suoi vizi sarebbono le perfezioni e le virtù d'infiniti altri.

Cenacolo dipinto dal Vinci.

Tutta la storia ci dà anco per imperfetto quel gran Cenacolo che dipinse nel refettorio de'PP. Domenicani a Milano, e nondimeno tutta la storia si accorda in celebrarlo come una delle più belle pitture che sian uscite di mano d'uomo. E'questo il compendio non solo di quanto insegnò Lionardo ne'suoi libri, ma eziandio di quanto comprese co'suoi studi. Espresse ivi il momento più opportuno ad avvivare la sua istoria: quello cioè, in cui l'amabilissimo Redentore dice a'discepoli: uno di voi mi tradirà. Ognuno di quegl'innocenti scuotesi, come a fulmine, a questo detto: chi è più lontano credendo di aver male inteso ne interroga il vicino; gli altri secondo i vari lor naturali variamente ne son commossi; chi sviene, chi resta attonito, chi si rizza con furia, chi protesta con certa semplice candidezza di dover essere fuor di sospetto. Giuda intanto ferma il viso; e quantunque contraffaccia innocenza, non lascia in dubbio ch'egli sia il traditore. Raccontava il Vinci che per un anno era ito pensando come rappresentare in un volto l'immagine di sì nera anima; e che frequentando molto una contrada ove capitavano i più tristi uomini, copiò ivi un cesso molto a proposito; ma vi aggiunse anco de'lineamenti di vari altri. Simile industria usò per ritrarre nell'uno e nell'altro S. Jacopo belle forme convenevoli al lor carattere; e non avendo potuto dare a Cristo idea più grande della loro, lasciò la testa di esso imperfetta, come afferma il Vasari: ma quest' ancora all'Armenini parve finitissima. Il rimanente del quadro, la tovaglia con le sue pieghe,

gli altri utensili, la mensa, l'architettura, la distribuzione de'lumi, la prospettiva del soffitto (che nell'arazzo di S. Pietro di Roma è cangiato quasi in un orto pensile) tutto era fatto con isquisita diligenza; tutto era degno del più fine pennello che fosse al mondo. Se Leonardo avesse voluto seguir la pratica di quel tempo di dipingere a tempera, l'arte avrebbe anc'oggi queste tesoro. Ma egli che tentava sempre nuove vie, lo avea dipinto sopra certa' sua imprimitura con oli stillati; e questo suo metodo fu cagione che la pittura si venisse a poco a poco spiccando dal muro; com'è quasi avvenuto di una Madonna dipinta da lui a S. Onofrio di Roma, benchè custodita sotto vetri. Dopo 50 anni da che era fatto il Cenacolo, cioè quando l' Armenini lo vide, era già mezzo guasto; e lo Scannelli che l'osservò nel 1642, attesta che a fatica si potea discernere la già stata istoria. Nel secol presente si è ereduto di poter far rivivere questa grande opera per mezzo di non so qual vernice o segreto come può vedersi presso il Bottari. Ma su questo segreto e su di altre vicende del Cenacolo dee anche leggersi il Sig. Bianconi nella relazione, o quasi verrina, che ne fa a pag. 329 della sua Nuova Guida (a). A me basta solamente di aggiugnere che in tutto il quadro nulla rimane del pennello del Vinci, se non tre teste di Apostoli delineate piuttosto che colorite. Milano ne ha poche opere. Le più che additan per sue, sono della sua scuola, talora da lui ritocche, come la tavola di S. Ambrogio ad Nemus, che ha grandi bellezze. Si dà certamene per sua nel palazzo Belgioioso d'Este una Madonna col Bambino; e qualche altro quadro presso privati. E certamente poche opere ivi lasciò, sì per

<sup>(</sup>a) Ha pure declamato contro gl'inconsiderati ripulimenti delle pitture il Sig. Baldassare Orsini nella Risposta p. 77, ove anche fa menzione di una lettera del Sig. Hakert in difesa delle vernici, è di un'altra in risposta, in cui l'uso delle vernici si disapprova con esempi: cita in eltre una Lettera di supplemento estratta dal Romano Giornale delle Belle Arti 20 Dicembre 1788.

certa sua ritrosia a dipingere, si perchè assai era distratto e dal suo genio e dal Principe in altri lavori di ballistica, d'idraulica, di macchine a vari usi, e forse anche di architettura (a); sopra tutto in quel sì decantato modelto di un cavallo, che per la sua grandezza non si potè mai gettare, in bronzo, come si ha dal Vasari. E par che a lui deggia credersi più che a verun altro, e perchè vicino a que'tempi, e perchè non facile a ignorare un'opera che avria quasi uguagliata la fama di Lionardo a quella di Lisippo (b).

Scolari di Lionardo.

Adunque di quanto fece in Milano nulla è più degno che si rammemori che la sua accademia, i cui allievi formano la bella e florida epoca di questa scuola. Costoro non sono ugualmente cogniti; e spesso avviene nelle quadrerie e nelle chiese, che nella indicazione delle pitture si dican essere della scuola del Vinci, senza individuarne l'autore. Le lor tavole d'altare rade volte escono dalla composizione comune allora a ogni scuola; nostra Signora col divin Figlio in un trono fra alcuni SS. per lo più ritti, e qualche Angiolino ne'gradi. I vincieschi però, se io non erro, furon de'primi a richiamar le figure alla unità di qualche azione; onde mostrassero di favellare tra loro e di conversare. In tutto anche il rimanente han gusto pressochè uniforme; rappresentano le fisonomie stesse, alquant'ovali, le bocche sorridenti, lo stesso gusto di contorni precisi e talora secchi, la stessa scelta di colori moderati e bene armonizzati, lo stesso studio del chiaroscuro,

<sup>(</sup>a) Moltissimi disegni se ne veggono ne'volumi MSS. dell'Ambrosiuna. V. la lettera del Mariette nel Tomo II delle Lett. Pittoriche pag. 171 e le Osservazioni sopra i disegni di Lionardo del ch. Sig. Ab. Amoretti edite in Milano nel 1784.

<sup>.: (</sup>b) Dovea servire alla statua equestre di Francesco Sforza padre di Lodovico. Il Cav. Fr. Sabba da Castiglione ne'suoi Ricordi al num. 109 lasciò scritto che questo ingegnoso modello decantatissimo nella storia delle arti, che costò al Vinci sedici anni di lavoro, videlo l'anno 1499 fatto bersaglio a'balestrieri guasconi di Luigi XII, quando s'impadronì di Milano.

che i men dotti caricano fino al tetro, i migliori usano moderatamente,

Un de'più vicini al suo stile fu in certo tempo Cesar CESAR DA da Sesto, detto anco Cesare Milanese, non rammentato dal Vasari fra'suoi discepoli, nè dal Lomazzo; ma da'moderni comunemente. E'di lui nell'Ambrosiana una testa di vecchio studiata e sfumata così alla leonardesca, ch'è una maraviglia. In certe altre opere è seguace molto di Raffaello che in Roma conobbe; anzi è fama che quel Principe della pittura gli dicesse un giorno: parmi strana cosa, ch'essendo noi tanto amici, nella pittura non ci portiamo punto rispetto; quasi egli gareggiasse con Cesare, e questi con lui. Conobbe anche Baldassar Peruzzi, e con lui dipinse nella rocca di Ostia; e in questo lavoro che fu de'primi di Baldassare, sembra che il Vasari dia la maggior lode al Milanese. E' tenuto il migliore scolar del Vinci; e dal Lomazzo è tratto tratto messo in esempio nel disegno, nelle attitudini, e specialmente nell'arte dell'allumare. Cita di lui una Erodiade, di cui vidi copia presso il Sig. Consiglier Pagave, e parvemi faccia somigliantissima alla Fornarina di Raffaello. Una Sacra Famiglia molto raffaellesca ne ha il Sig. Cavalier D. Girolamo Melzi, il quale pochi anni sono a gran contante acquistò in oltre quella tanto rinomata tavola che aveane S. Rocco. E' divisa in più spartimenti. Nel mezzo oltre il Titolare è una N. S. col divino Infante imitata da quella che di Raffaello esiste in Foligno. Dalla disputa del Sacramento del medesimo autore ha tolto il S. Gio. Batista sopra nuvole; a cui ha dato per compagno un S. Gio. Evangelista pur su le nuvole. Questi ornano la parte superiore del quadro; e la inferiore due SS. seminudi, S. Cristoforo e S. Sebastiano, l'uno e l'altro egregio nel suo carattere, e il secondo in uno scorto bellissimo e nuovo. Son figure di grandezza più che poussinesca, e con tale imitazione del Coreggio, dice il Sig. Abate Bianconi, che

si torrebbon per sue se non ne sapessimo il vero autore: tanta è la morbidezza, l'unione, la lucidezza delle carni; tale il gusto del colore e dell'armonia che indora tutto il dipinto. Era chiusa questa tavola con due sportelli, ove pur con certa analogia di pari con pari son coloriti i due Principi degli Apostoli, e due SS. a cavallo, S. Martino e S. Giorgio; pitture che scuopron le stesse massime, ma non la stessa diligenza. Di qui può argomentarsi che questo pittore non aspirò, come il Vinci, a far sempre de'capi d'opera; ma si contentò, come il Luini, di farne di tanto in tanto.

La chiesa di Sarono, che sta fra Pavia e Milano, ha in quattro pilastri molto angusti quattro SS., i due Cavalieri già detti, e i due che s'invocano contro la peste, S. Sebastiano e S. Rocco. Vi è scritto Caesar Magnus f. 1533. Son fatti in bello scorto per servire al luogo; e il S. Rocco specialmente ha una composizione simile al già nominato. Le faccie tondeggiano, e non han molta bellezza da S. Giorgio in fuori. Queste pitture sono comunemente ascritte al pittore di cui scriviamo in questo articolo, e dalla soscrizione argomentano alcuni ch'ei fosse de' Magni. Da altri però se ne dubita; non parendo questi freschi, quantunque buoni, corrispondere al suo gran nome; e trovandosi in un MS. comunicatomi dal Sig. Bianconi la morte di Cesare da Sesto consegnata all'anno 1524, ancorchè d'una maniera che non toglie ogni dubbio. A me fa qualche forza in contrario la varietà degli stili notata in questo pittore, la conformità di varie idee ne'freschi e nella tavola, il silenzio del Lomazzo per altro esatto in nominare i miglior lombardi; il quale non ricorda fra'pittori altro Cesare che quello da Sesto.

Non iscompagnerò da questo eccellente figurista il paeBERNAZZA- sista Bernazzano, congiunto con lui strettamente in amicizia e in interessi. Non so se il Vinci gli desse istruzioni:
profittò al certo de'suoi esempi, e nell'imitare campagne,
frutti, fiori, uccelli fece quelle maraviglie che in Apelle

e in Zeusi tanto ha celebrate la Grecia; e che i pittori d'Italia han rinnovate assai volte, quantunque con meno applauso. Avendo dipinto un fragoleto in un cortile, i pavoni ingannatine tanto beccarono in quel muro, che lo guastarono. Fece il paese in un Battesimo di Cristo dipinto da Cesare, e vi aggiunse in terra alcuni uccelli in atto di pasturare: esposta al sole la tavola, i veri uccelli vi volarono come a compagni. Costui, che si conoscea d'altra parte debole figurista, fece consorteria con Cesare che a que'paesi aggiugneva favole e istorie, e talora con qualche licenziosità condannata dal Lomazzo. Tali quadri son di gran prezzo quando il figurista vi ha messo tutto il suo studio.

Gio. Antonio Beltrassio (così è scritto nel suo titolo Gio. Ansepolcrale) gentiluomo milanese esercitò la pittura nelle TRAFFIO. ore ch'ebbe libere da cose più serie, e fece alquante opere in Milano e altrove; ma la migliore in Bologna. E' alla Misericordia; e vi avea segnato il suo nome, quello del Vinci suo maestro, e l'anno 1500; soscrizione che ora non vi si legge. Vi è dipinta fra S. Gio. Batista e S. Bastiano N. Signora, e ginocchione a piè del trono Girolamo da Cesio, che commise il quadro. E' l'unica opera del Beltraffio, che sia al pubblico, e per ciò preziosa. Tutto annunzia la sua scuola ricercatissima nelle teste, giudiziosa nella composizione, sfumata ne'contorni: il disegno però è alquanto più secco che ne'condiscepoli; effetto forse della prima educazione sotto i milanesi quattrocentisti non corretta a sufficienza.

Francesco Melzi pur nobile milanese è contato fra disce-Francesco poli di Lionardo, comechè iniziato da lui al disegno nella prima adolescenza. Si avvicinò più che altri alla maniera del Vinci, e fece quadri che sovente confondonsi con quei del maestro, ma lavorò poco perch'era ricco (a). Era amate singolarmente dal Vinci perchè a bellissimo aspetto congiungeva gratissimo animo, fino a seguitar il maestro in

(a) Amoretti Mem. Stor. del Vinci p. 130.

Francia nell'ultimo suo viaggio. Egli ne fu ben ricambiato, lasciato erede da Lionardo di tutt'i suoi disegni, istrumenti, libri e manoscritti. Provvide poi al nome di Lionardo, somministrando notizie su la sua vita al Vasari e al Lomazzo, e conservando alla posterità il prezioso deposito de'suoi scritti. Finchè avran vita que'tanti volumi dell'Ambrosiana, avrà il mondo gran fondamento per crederlo un de'primi restauratori non solo della pittura, ma della statica ancora, della idrostatica, dell'ottica, della notomia.

Andrea Salai.

Andrea Salai, o Salaino per la stessa commendazione del volto e dell'animo piacque al Vinci, e lo prese, giusta il parlar di que'tempi, per suo creato, solito valersene di modello in far figure leggiadre, umane ed angeliche. Gl'insegnò, dice il Vasari, molte cose dell'arte, e ritoccò i suoi lavori, i quali credo che a poco a poco abbiano cangiato nome, perchè un Salai non val quanto un Vinci. Si addita col nome del Salaino un S. Gio. Batista grazioso assai, ma un po' secco, nell'Arcivescovado; un ritratto di uomo vivacissimo in palazzo Aresi, e non molti altri pezzi. Sopra tutto è celebre il quadro della sagrestia di S. Celso. Fu tratto dal cartone di Lionardo, fatto a Firenze, e tanto applaudito, che la città concorse a vederlo come si concorre alle solennità. Il Vasari lo chiama il carton di S. Anna che insieme con N. Signora vagheggia il divin Fanciullo, mentre con lui trastullasi il picciolo Precursore. Venne poi in tanta fama, che Francesco I, avendo chiamato in Francia Leonardo, desiderava che si mettesse a colorirlo; ma egli, dice il Vasari, secondo il suo costume lo tenne gran tempo in parole. Si sa per altro da una lettera del P. Resta, inserita nel tomo III delle pittoriche, aver fatti il Vinci di questa S. Anna tre cartoni; un de' quali fu colorito dal Salai. Questi corrispose mirabilmente al gusto dell'inventore nelle tinte basse e bene armonizzate, nell'amenità del paese, nel grandissimo effetto. Tal pittura ebbe in quella sagrestia lungo tempo

a fronte una Sacra Famiglia di Raffaello, che ora è in Vienna; e reggevasi al gran paragone. Simil copia di quel cartone il presente nostro Sovrano Ferdinando III acquistò in Vienna, collocata ora nella R. Galleria di Firenze, anch' ella forse del Salai.

Marco Uglone, o Uggione, o da Oggione, dee compu-Marco DA tarsi fra'miglior pittori milanesi. Questi non si occupò in soli quadri da cavalletto, come per lo più gli scolari del Vinci, soliti a far poco e bene; ma fu egregio frescante: e i suoi lavori alla Pace mantengono tuttavia intatti i contorni, e vivo il colore. Alcuni di questi sono in chiesa, ed una copiosissima pittura della Crocifissione è nel refettorio; opera sorprendente per la varietà, bellezza', spirito delle figure. Pochi lombardi son giunti al grado di espressione, che qui si vede; pochi a far composizioni sì artificiose e vestiti così bizzarri. Nelle figure umane ama la sveltezza, ne'cavalli si ravvisa scolar del Vinci. Per un altro refettorio (e fu quello della Certosa di Pavia) copiò il Cenacolo di Leonardo; ed è tal copia, che in qualche modo supplisce la perdita dell'originale. Ha Milano due sue tavole, una a S. Paolo in Compito, una a S. Eufemia, su lo stile della scuola già da noi descritto, belle e pregevoli; ma la maniera che tenne ne'suoi freschi è più pastosa e più conforme al far moderno.

Nelle Memorie Storiche del Vinci scritte dall' Amoretti trovasi fra scolari di Leonardo un Galeazzo che non si sa ben decidere chi costui fosse, ed altri nominati nei MSS. del Vinci, come un Jacomo, un Fanfoia, un Lorenzo che potria interpretarsi per Lotto, ma l'epoche dateci dal Sig. Co. Tasso e dal P. Federici di questo pittore non pare che si adattino al Lorenzo del Vinci, il quale era nato nel 1488, e venne a stare con Leonardo nell'aprile del 1505, forse mentre il Vinci era a Fiesole, poichè ivi era nel pendente marzo, cioè un mese prima ( Amor. p. 90 ), e continuò a dimorare con lui, quanto almeno stette in Italia. Io inclino a crederlo suo servo.

Ġ10. PEDRINI. PEETRO Ricci. CESARE Cesaria-APPIANO. CRSARE ÀRBASIA.

Il P. Resta nella sua Galleria Portatile, citata da me nel capo 3, ha inserito fra gli scolari milanesi del Vinci un Gio. Pedrini, il Lomazzo, un Pietro Ricci, de' quali non so più oltre. Vi è pur chi vi computa Cesare Cesariano architetto e miniatore, di cui il Poleni scrisse la vita. Il Lattuada vi nomina Niccola Appiano, e lo fa autore di NICCOLL una pittura a fresco sopra la porta della Pace, che certamente è leonardesca. Cesare Arbasia, di cui scriveremo nel libro VI del Tom. V, ove si tratterà del Piemonte, mal fu ereduto in Cordova scolare del Vinci, e ci è additato per tale dal Palomino. Egli non potè esserlo, considerate l'epoche della sua vita e il carattere di sue pitture. Se la somiglianza dello stile bastasse ad argomentare del magistero, io dovrei aggiugnere alla scuola del Vinci non pochi altri e milanesi e statisti. Ma non posso rinunziare a una massima che in diversi aspetti ho molte volte insinuata al lettore; ed è, che la sola storia manifesti gli scolari, lo stile gl'imitatori. Adunque non potendo dirgli-Francesco discepoli, dirò piuttosto imitatori del Vinci il Conte Francesco d'Adda, solito dipingere in tavole ed in lavagne.

Ambrogio per private stanze, Ambrogio Egogui, di cui resta a Ner-GAUDERZIO Viano una bella tavola fatta nel 1527, Gaudenzio Vinci novarese conosciuto per altra tavola in Arona con data

anteriore alla precedente. Non vidi le opere che cito; ma so che leonardesche son parute ad ognuno; e che l'ultima è cosa stupenda. Un' altra ne comparve in Roma son po-

chi anni, ed era una N. Signora, tutta sul far di Leo-Bernandi- nardo, siccome udii, e con questa epigrafe: Bernardinus

Faxolus de Papia fecit 1518. Fu acquistata dal Sig. Principe Braschi per la scelta sua Galleria; e parve nuovoin Roma che tanto pittore si presentasse alla nostra età da se solo, e senza raccomandazione di qualche istorico. Ma tali casi in Italia non sono rari, ed è parte della sua gloria il contare i suoi grandi artefici a schiere, non già a numero.

Rimane a scrivere del più celebre imitatore del Vinci,

Bernardin Lovino, com' egli scrive, o Luini, come dicesi Brandandin comunemente, nativo di Luino nel Lago Maggiore. Il Resta asserisce che non venne in Milano se non dopo la partenza del Vinci, e che imparò dallo Scotto. L'autor della Guida a p. 120 lo annovera fra gli scolari di Lionardo, e per la età, se io non erro, poteva esserlo. Perciocchè se Gaudenzio nato nel 1484 fu discepolo dello Scotto e insieme del Lovino, come si ha dal Lomazzo a pag. 421 del suo Trattato, ne siegue che Bernardino fosse già pittore circa al 1500 quando il Vinci lasciò Milano. Ed è intorno a questo tempo che il Vasari colloca Bernardino da Lupino, che a Sarono dipinse tanto delicatamente lo Sposalizio e altre storie di Maria Vergine, ove dovea dir da Luino: e mi spiace che un annotator del Vasari abbia voluto cangiare Lupino in Lanino, che fu scolare di Gaudenzio. Conferma le mie congetture su la età di Bernardino il ritratto ch'egli a se fece in Sarono nella Disputa di Gesù fanciullo, ove si rappresentò già vecchio: e correva allora l'anno di N. S. 1525, come ivi leggesi.

Potè dunque il Luini aver luogo fra gli scolari del Vinci; e l'ebbe certamente nella sua Accademia. Vi sono altri di quella scuola, che gli andarono innanzi nella finezza del pennello o nella grazia del chiaroscuro; nel qual genere il Lomazzo loda Cesare da Sesto, e dice che il Luini fece le ombre più grossamente. Contuttociò nel totale di un pittore niuno si appressò al Vinci più che Bernardino; disegnando, colorendo, componendo assaissime volte tanto conformemente al suo caposcuola, che fuor di Milano molti suoi quadri passan per Vinci. Tal è il sentimento de' veri intelligenti, riferito e approvato dall' autor della Nuova Guida, ch' è sicuramente uno del loro numero. Nel qual proposito addita egli due quadri dell' Ambrosiana; la Maddalena e il S. Giovanni che carezza il suo pecorino; che i forestieri appena si persuadono poter essere d'altrui che di Lionardo. Di uguale

merito, o quasi, ho vedute altre sue pitture in più quadrerie di Milano nominate da me più volte.

Convien però aggiugnere ciò che in proposito di Cesar da Sesto notai poc' anzi; ch' egli ha pure in certe sue opere gran somiglianza con lo stile raffaellesco; come in una Madonna presso S. A. il Principe di Keweniller, e in qualche altra che so essere stata comprata per cosa di Raffaello. Di qui è nato, cred'io, il parere di alcuni, che egli fosse in Roma: ciò che l'Ab. Bianconi meritamente richiama in dubbio alla pag. 301, e pende anzi alla parte del no. Nè io mi terrò al si senz'averne prove di fatto; parendomi debole l'argomento che si deduce dalla somiglianza della maniera. Trattai di proposito questo punto nel terzo capitolo scrivendo del Coreggio; e se mi parve più verisimile che quella divina indole tanto ampliasse e aggraziasse il suo stile senz' aver veduto in Roma Michelangiolo nè Raffaello; non discredo ora che la medesima cosa intervenisse al Luini. La natura è il libro ugualmente esposto ad ogni pittore; il gusto è quello che insegna a scegliere; l'esercizio passo passo conduce alla esecuzione della scelta. Il gusto di Lionardo era tanto conforme a quel di Raffaello nel delicato, nel grazioso, nell'espressivo degli affetti, che s'egli non si fosse distratto in molti altri studi, ed avesse scemato qualche grado alla finitezza per aggiungerne qualche altro alla facilità, all'amenità e alla pienezza de' contorni; lo stile di Lionardo spontaneamente si sarebbe ito ad incontrare con quel di Raffaello, con cui ha in alcune teste specialmente gran vicinanza. Ciò credo accaduto in Bernardino, il quale avea fatto suo il gusto del Vinci, e viveva in un secolo che correa già verso una maggiore scioltezza e pastosità. Cominciò anch'egli da uno stile men pieno e pendente al secco, qual vedesi apertamente nella sua Pietà alla Passione; poi a grado a grado venne rimodernandolo. Quel quadretto medesimo della ubbriachezza di Noè, che per una delle sue opere più singolari si mostra

a S. Barnaba, ha una precisione di disegno, un taglio di vesti, un andamento di pieghe, che sente residuo di quattrocento. Più se ne allontana nelle istorie di S. Croce fatte circa al 1520, alcuna delle quali ripetè a Sarono cinque anni appresso, ove par vincere se medesimo. Queste ultime sono le opere che più somigliano il fare di Raffaello: ritengono però la minuzia nelle trine, la doratura nei nimbi, il trito negli ornamenti de' tempj, quasi come nel Mantegna e ne' coetanei; usanze lasciate da Raffaello quando giunse al migliore stile.

Io credo pertanto che quest'uomo deggia il suo stile non tanto a Roma, dalla quale potè aver qualche stampa e copia degli artesici che vi eran tioriti; quanto all' Accademia del Vinci, delle cui massime lo veggo imbevuto singolarmente; e sopra tutto al proprio genio grande nel suo genere e da paragonarsi con pochi. Dico nel suo genere e intendo il soave, il vago, il pietoso, il sensibile. In quelle storie di N. Donna a Sarono ella è rappresentata in sembianze, che confinano con la bellezza, con la dignità, con la modestia che le dà Raffaello, benchè non sian desse. Paion sempre attemperarsi alla storia dipinta, o che la S. Vergine si appresenti allo sposalizio; o che oda con maraviglia le profezie di Simeone; o che accolga penetrata dal gran mistero i Magi dell' Oriente; o che fra il dolore e la gioia interroghi il divin Figlio nel tempio perchè l'abbia così lasciata. Le altre figure ancora han bellezza conveniente al carattere, teste che paion vivere, guardature e mosse che paion chiedervi risposte, varietà d'idee, di panni, di affetti tutti presi dal vero; uno stile in cui tutto par naturale, nulla studiato; che guadagna al primo vederlo, che impegna a osservarlo parte per parte, che fa pena a distaccarsene, questo è lo stile del Luini in quel tempio. Poco diverso è nelle altre pitture che condusse con più impegno e in età più matura in Milano; nè intendo come il Vasari possa scusarsi ove dice che tutte le sue opere son ragionevoli; quando ve ne ha tanteche fanno inarcar le ciglia. Veggasi il suo Gesù flagellato a S. Giorgio, e dicasi da qual pennello sia stato dipinto il Redentore con volto più amabile, più umile, più pietoso: e veggansi presso i Sigg. Litta e in altre case patrizie i suoi quadri da stanza più studiati; e dicamisi quanti altri allora potessero al par di lui. Nel resto non sembra essere stato il Luini punto lento, almeno in lavori a fresco. La Coronazione di Spine che si vede entro il Collegio del S. Sepolcro, opera di molte figure, pagatagli 115 lire, gli costò 38 giornate oltre le undici che vi spese un suo giovane. Di tali aiuti si valse anche nel coro di Sarono, nel Monistero Maggiore a Milano, in più chiese del Lago Maggiore, e in altri luoghi dove dipinse; e a questi par da ascrivere ciò che vi ha di men buono. De' suoi allievi non si conoscono, che io sappia, se non

i due suoi figli, i quali nel 1584, quando il Lomazzo

pubblicò il suo Trattato, viveano ancora, e son nominati

Evangelista Luini che sembra essere stato il secondogenito, dice che ne' festoni e nell'arte di ornatista era ingegnoso e capriccioso, ed anche in altre parti della pittura lo predica come raro: gradirei che ci avesse indicato qualche suo lavoro. Aurelio è lodato più volte in quell'opera, e poi nel Teatro, per la intelligenza della notomia, per l'arte di far paesi, per la prospettiva. Nel Trattato poi della pittura Aurelio è introdotto come il miglior de' milanesi allora viventi, giunto a emular felicemente lo stile di Polidoro, e se ne predica una vasta pittura a fresco sulla facciata della Misericordia. Più liberamente dopo due secoli ne ha potuto scrivere il Sig. Bianconi; affermando esser lui stato figlio, ma non seguace di Bernardino, dalla purità del cui stile molto è lontano. E veramente, toltane la composizione, non è cosa che molto appaghi in questo artefice. Vi si ravvisa assai voltelo stil paterno; peggiorato però e manierato: le idee son volgari, le mosse men naturali, le pieghe trite, come dicono, e fatte di pratica. Ciò scrivo in veduta di alcune

opere sue più certe; fra le quali è un quadro nella quadreria Melzi, col suo nome e coll'anno 1570. Altre però ne ho vedute in Milano di gusto migliore, specialmente in S. Lorenzo, ove gli si ascrive il Battesimo di Cristo; tavola che par dipinta da Bernardino. Aurelio istruì Pie- Pierro tro Gnocchi; e, se mal non mi appongo, fu dallo scolare Gnoccan. avanzato nella sceltezza e nel buon gusto. Conoscendosi un Pietro Luini pittor dolce e accurato, e tenuto per ultimo de' Luini, mi è sorto dubbio che non sia il Pietro di cui trattiamo, cognominato talvolta col casato del maestro, come si vede nel Porta e in altri del secolo sestodecimo. Di costui è a S. Vittore il S. Pietro che riceve la potestà delle chiavi; e nella Nuova Guida ascrivesi realmente allo Gnocchi.

Veduta come in un albero di famiglia la successione Scuola dei di Lionardo in Milano, c'invita a se quell' altra scuola Milanesi. che riconosceva per suoi fondatori il Foppa e gli altriquattrocentisti nominati a suo luogo. Ella non si confuse con la scuola del Vinci, ed è separatamente considerata dagli scrittori: profittò però molto da' suoi esempi, e credo anco da'suoi discorsi: perciocchè quest'uomo ci è descritto, come Raffaello, per umanissimo e graziosissimo in accogliere ognuno e in comunicar senz'invidia i suoi lumi agli studiosi. Chiunque osserverà Bramantino e gli altri milanesi fin dopo la metà del sesto decimo secolo, gli troverà qual più e qual meno imitatori del Vinci; studiosi del suo chiaroscuro, applicati alla sua espressione, scuretti nelle carnagioni, rivolti a tingere piuttosto con forza che con amenità di colori. Sono però meno ricercatori del bello ideale, meno nobili nelle idee, meno squisiti nel gusto, eccetto Gaudenzio che in tutto compete con i primi della sua età. Ed è il solo dell'antica scuola che insegnando la promulgasse.

Gaudenzio Ferrari da Valdugia dal Vasari è detto Gau-Gaudenzio denzio milanese. Noi ne trattammo fra gli aiuti di Raffaello, riferendo il parer dell'Orlandi che le fa scolare

di Pietro Perugino, e nominando certi quadri che a lui si ascrivono nella Italia inferiore. Ma in quelle bande, ove solamente fu come ospite, e ove forse tentò qualche nuova maniera, mal può conoscersi; e molto ha del dubbio ciò che se ne dice e se ne addita: di che nella scuola ferrarese tornerà il discorso. Ora nella Lombardia se ne può scrivere più francamente; essendovi molte sue opere, e molte cose trovandosi di lui narrate dal Lomazzo suo nipote nell'arte, come vedremo. Questi gli dà per maestro lo Scotto principalmente, e poi anco il Luini; e che innanzi a questi studiasse sotto Giovanone è tradizione de'vercellesi. Novara crede di aver una delle prime sue pitture; ed è una tavola in duomo con vari spartimenti all'uso del quattrocento e con le dorature applaudite in quel secolo. Vercelli ha in S. Marco la copia del carton di S. Anna, a cui sono aggiunti S. Giuseppe e qualche altro Santo; opera anch'ella giovanile, che indica aver Gaudenzio di buon'ora rivolti gli occhi verso Lionardo, da cui secondo il Vasari trasse grand'utile. Giovane andò in Roma, ove dicesi che Raffaello l'impiegasse fra' suoi aiuti; e ne riportò una maniera più grande in disegno e più vaga in colorito di quante ne avean prodotte i suoi milanesi. Il Lomazzo disapprovato dallo Scannelli lo esalta fra' sette primi pittori del mondo, fra quali a torto omise il Coreggio. Perciocchè chi fa il paragone fra la cupola di S. Gio. di Parma e quella di S. Maria presso a Sarono dipinta da Gaudenzio intorno a' medesimi anni, trova nella prima bellezze e perfezioni che non si conoscono nella seconda. Anzi per quanto questa sia popolata di belle, varie e ben atteggiate figure, nondimeno in essa, come in qualche altra opera di Gaudenzio, rimane a sbandire qualche orma del vecchio stile; come la durezza, la disposizione delle figure troppo simmetrica, alcune vesti di Angioli piegate alla mantegnesca, e qualche figura fatta in rilievo di stucco e poi colorita; uso che tenne altrove nelle bardature

de' cavalli e in altri accessori alla maniera del Montorfano.

Fuor di quest'eccezioni che nelle opere migliori schivò del tutto, Gaudenzio è pittor grandissimo, ed è quegli fra gli aiuti di Raffaello che più si avvicini a Perino e a Giulio Romano. Ha anch' egli una portentosa feracità d'idee, benchè in genere diverso; essendosi Giulio impiegato assai nel profano e nel lascivo, ove questi si tenne al sacro; e parve unico in esprimere la maestà dell' Esser divino, i misteri della religione, gli affetti della pietà, della quale fu lodevol seguace, detto eximie pius in un sinodo novarese. Prevalse nel forte; non che usasse di far muscolature risentite molto, ma scelse attitudini strane, come il Vasari le qualifica, cioè fiere e terribili ove il soggetto le richiedeva. Tal'era la passione di Cristo alle Grazie in Milano, ov'ebbe Tiziano per competitore; e la caduta di S. Paolo a'Conventuali di Vercelli; quadro il più vicino che io vedessi a quello di Michelangiolo nella cappella Paolina. Nelle altre pitture ancora piace a se stesso negli scorti difficili, e ne fa uso continuamente. Che se nella grazia e nella bellezza non uguaglia Raffaello, non è però che non tenga molto di quel carattere, come a S. Cristoforo di Vercelli; ove, oltre il quadro del Titolare, ha dipinte nelle pareti varie storie di G. C. e alcune altre di S. Maria Maddalena. In questa grande opera ha spiegato carattere di pittor vago, più forse che in altra; inserendovi teste bellissime e Angioletti quanto gai nelle forme, altrettanto spiritosi nelle azioni. Ho udito celebrar questa come la migliore sua opera: ma il Lomazzo e l'autor della Guida asseriscono che la via tenuta da Gaudenzio nel sepolcro di Varallo è. stata miglior di tutte.

Venendo più ad altri particolari del suo stile, il Ferrari è coloritore sì vivo e sì lieto oltre l'uso de' milanesi, che in qualche chiesa dove ha dipinto non vi è bisogno di cercare le sue pitture: elle si presentano subito all'oc-

chio dello spettatore e il chiamano a se; carnagioni vere e diverse secondo i soggetti; vestiti pieni di capricci e di novità, variati come l'arte varia i suoi drappi; cangianti artificiosissimi da non trovarne de'più leggiadri in altro pittore. Meglio anche de'corpi, se è lecito dirlo, ritraea gli animi. Questa parte della pittura è delle più studiate da lui: in pochi altri si osservano atteggiamenti si decisi, volti sì parlanti. Che se alle figure aggiunge o campagna o architettura, il paese è accompagnato per lo più da certa bizzarria di rupi e di sassi, che vi dilettano con la stessa novità; e le fabbriche son condotte con le regole di un eccellente prospettivo. Ma della sua mirabile arte sì nella pittura e sì nella plastica ha tanto scritto il Lomazzo, ch'è inutile a dirne più oltre. Ben potrò aggiugnere con dispiacere, che tant'uomo fu poco noto o poco accetto al Vasari; onde gli oltramontani, che tutto il merito misurano dalla istoria, mal lo conoscono; e negli scritti loro lo han quas'involto nel silenzio. I seguaci del Ferrari han continuato la sua maniera

Scolari di

Gaudenzio per lungo tempo; i primi sempre più fedelmente che i secondi, e i secondi più che i terzi. I più di loro non tanto ne hanno emulata la grazia del disegno e del colorito, quanto la espressione e la facilità; fino a cadere talvolta ne'vizi assini, che sono la caricatura e la negli-ANTONIO genza. Meno celebri scolari di Gaudenzio furono Antonio Lanetti da Bugnato, di cui non so che resti lavoro certo; Fermo Stella da Caravaggio e Giulio Cesare Luini valsesiano, che in certe cappelle di Varallo tuttavia si conoscono. Il Lomazzo nel cap. 37 del suo Trattato ci dà per imitatori di Gaudenzio, oltre il Lanino da nominarsi fra poco, Bernardo Ferrari da Vigevano, nella cui cattedrale sono due sportelli d'organo da lui dipinti; e Andrea Solari, o Andrea del Gobbo, o Andrea Milanese, come il Vasari lo chiama a piè della vita del Coreggio, a'cui tempi visse. Lo dice pittore e coloritor molto vago, eccellente, e ama-

tore delle fatiche dell' arte; citandone e pitture in

LANETTI.

FERMO STELLA. Giulio CESARE LUINI.

BERNARDO FERRARI.

ANDREA Solari.

privato e un' Assunta alla Certosa di Pavia; nel qual luogo il Torre (p. 138) lo fa compagno del Salaino. I due più rinomati sono Gio. Batista della Cerva e Bernardino Lanino, da'quali si derivarono quasi due branche di una medesima scuola, la milanese e la vercellese.

Rimase in Milano il Cerva, e, se dipinse ogni quadro Gio. Baticome quello ch' è in S. Lorenzo e rappresenta l'Appari- Craya. zione di Gesù Cristo a S. Tommaso ed agli altri Apostoli, può aver luogo fra' primi della sua scuola; così scelte e animate son quelle teste; così vivi e ben compartiti sono i colori; così sorprendente è l'insieme e l'armonia di quel' dipinto. E dee credersi profondo nell'arte, ancorchè più opere il pubblico non ne abbia; giacchè da lui apprese Gio. Paolo Lomazzo milanese i precetti ch'espresse nel Trat. Gio. Paolo tato della pittura edito nel 1584, e che compendiò nella Idea del Tempio della pittura stampato nel 1590, senza dire de'suoi versi che molto riguardano la stessa professione.

L'Orlandi nell'articolo di questo scrittore ha inserite epoche non vere, corrette poi dal Sig. Bianconi che fissa il principio della sua cecità circa il 1571, trentesimo terzo della età sua. Fin che vide, attese ad erudirsi per quanto lo permettevano que'tempi, veramente in certi generi alquanto pregiudicati. Viaggiò per l'Italia; studiò nelle amene lettere e nelle scienze; e di queste in certo modo s'innebbriò, volendo comparir fuor di luogo, filosofo, astrologo e matematico, e trattando perciò le cose ancora più ovvie d'una maniera astrusa e falsa talvolta, come falsi sono i principi dell'astrologia circolatoria. Questo difetto nella sua opera grande dispiace, ma perdonasi facilmente perchè disperso qua e là e disunito; grava assai nel Compendio, o sia nella Idea del Tempio della pittura, ov'è raccolto in un punto di veduta disgustoso veramente al buon senso. Mentre insegna un'arte che sta nel disegnare e colorir bene, egli vola di pianeta in pianeta; a ciascun de' sette pittori che chiama principali, assegna un di que'corpi celesti, e poi

anche un metallo corrispondente; e a questa mal conceputa idea ne connette poi delle altre più stravaganti. Per tal metodo, e per la stucchevole prolissità, e per mancanza d'indice esatto i suoi trattati poco son letti, e saria pregio dell'opera rimpastarli, sceverandone le foglie e scegliendonè i frutti. Perciocchè essi ridondano non pur di notizie istoriche interessanti; ma in oltre di ottime teorie udite da'que'che conobbero Leonardo e Gaudenzio, di giuste osservazioni su la pratica de' miglior maestri, di molte erudizioni circa la mitologia e la storia e gli antichi costumi. Preziose specialmente sono le sue regole di prospettiva, compilate da'MSS. del Foppa, dello Zenale, del Mantegna, del Vinci (Tratt. p. 264); oltre le quali ci ha conservati pur de'frammenti di Bramantino (p. 276), che fu in quest'arte spertissimo. Per tali cose e per cert'andatura di scrivere, se non piacevole come quella del Vasari, non geroglifica almeno come quella dello Zuccaro, nè volgare come quella del Boschini, è il trattato del Lomazzo, opera degna che leggasi da'pittori provetti; e ch'essi ne propongano i migliori capitoli anche ai più maturi studenti. Niun'altra certo a me nota è più adatta a fecondare una mente giovane di belle idee pittoresche per ogni tema; niun' altra le affeziona meglio e le istruisce a trattare argomenti di cose antiche; niun'altra meglio le dispone a conoscere il cuore umano, e quali affetti vi abitino, e con quai segni si manifestino al di fuori, e com'essi un colore vestano in un paese e un diverso in un altro, e quali siano i termini della lor convenevolezza; niun'altra in somma in un sol volume chiude più utili precetti a formare un artefice riflessivo, ragionatore, formato secondo lo spirito di Lionardo che fu il fondatore della milanese scuola, e, mi sia lecito dirlo, anche della pittorica filosofia, che tutta sta nel pensar profondo di ciascuna parte della professione.

Le pitture del Lomazzo non cadono in dubbio, avendo egli cantata la sua vita e le sue opere in certi versi fatti

alla buona, credo, per sollievo della sua cecità, e intitolati Grotteschi (a). Le prime, come avviene in ognuno, son deboli, e dee computarsi in questo numero la copia del Cenacolo di Lionardo, che si vede alla Pace. Nelle altre si conosce il maestro che vuol mettere in pratica le sue massime; e vi riesce or più or meno felicemente. Una delle più fondamentali era il considerare come pericolosa la imitazione delle altrui fatiche, o si tolga da'dipinti o dalle stampe. Vuol dunque che il pittore miri ad essere originale, formandosi nella mente tutta la composizione, e le particolari cose copiando dalla natura e dal vero. Questa massima derivata da Gaudenzio campeggia sì in altri di quel tempo, e sì specialmente nel Lomazzo. Nelle sue tavole è sempre qualche tratto d'originalità; come in quella a S. Marco, ove invece di mettere secondo l'uso comune in mano a S. Pietro le sue chiavi, fa che il S. Bambino con certa pueril leggiadria gliele porga. Più spicca la sua novità nelle grand'istorie., qual è il Sacrifizio di Melchisedech nella libreria della Passione, copiosissimo di figure, ove l'intelligenza del nudo gareggia con la bizzarria del vestito, e la vivacità de' colori con quella delle attitudini. Vi aggiunge di lontano un combattimento, ideato e degradato assai bene. Non ho veduta di questo pennello istoria più benintesa. In altre cade nel confuso e nell'affollato, talor anche nello strano; come in quel grande affresco fatto in Piacenza al refettorio di S. Agostino, o sia de' Rocchettini, che ha per soggetto il vitto quadragesimale. E' questo

(a) Chi dubita se il Lomazzo, quando componea tali versi, fosse o non fosse un cieco, legga, e giudichi.

Quindi andai a Piacenza, et ivi fei Nel refetorio di Sant'Agostino La facciata con tal historia pinta. Da lontan evvi Piero in oratione Che vede giù dal Ciel un gran lenzuolo Scender pien d'animai piccioli et grandi, Onde la Quadragesma fu introdotta etc.

Tom. IV.

un convito ideale di cibi magri, ove in luoghi separati i Sovrani (e vi sono espressi quei del suo secolo ) e i Signori di qualità siedono a lauta mensa di pesci: la poveraglia mangia di ciò che ha, e vi è un ghiotto che smania per un boccone attraversato alla gola. N. Signore benedice la tavola; e in alto vedesi il lenzuolo mostrato in visione a S. Pietro. Chiunque vede questo gran quadro resta sorpreso per le cose particolari ritratte con la maggior verità e con una tenerezza che il Girupeno dice non avere uguagliata il Lomazzo nelle opere in Milano da lui fatte: ma l'insieme non è felice, perchè il campo è troppo pieno e perchè vi è un mescuglio di sacro e di ridicolo, di Scrittura e di taverna, che non fa buona lega. Nomina il Lomazzo come suoi scolari due milanesi,

tato erano in assai fresca età. Gli loda fra' ritrattisti; e il

Caistoro- Cristoforo Ciocca e Ambrogio Figino; e dovette erudir-RO CEOCCA gli per poco, poichè quando già cieco pubblicò il suo trat-

primo par che non divenisse mai compositor molto abile;

non essendo forse di lui al pubblico se non le pitture di Ambroccio S. Cristoforo a S. Vittore al Corpo, cose mediocri. Il Figino riuscì valentuomo non pur ne' ritratti, che ne fece anco a' Sovrani, e ne fu encomiato dal Cav. Marino; ma nelle composizioni ancora, che quasi sempre condusse a olio, inteso a distinguersi nella perfezione delle figure, non nel gran numero. Alcuni suoi quadri, come il S. Ambrogio a S. Eustorgio o il S. Matteo a S. Raffaello, senza moltiplicare in figure, appagano per la grandiosità del carattere che ha impresso in que' Santi; nè altri de' milanesi si è in quest'arte avvicinato meglio a Gaudenzio, che ne lasciò sì nobili esempi nel S. Girolamo e nel S. Paolo. Vale anco nelle maggiori tavole, com'è l'Assunta a S. Fedele e la graziosa Concezione a S. Antonio. Il suo metodo è descritto dal precettore nel suo trattato a pag. 438. Si avea prefisso il lume e l'accuratezza di Leonardo, la maestà di Raffaello, il colorito di Coreggio, i contorni di Michelangiolo. Di quest' ultimo specialmente è stato

un degl' imitatori più felici ne' suoi disegni, che perciò sono ricercatissimi; nel resto poco noto fuor di Milano alle quadrerie ed alla storia. Non dee confondersi con Gi- Giolano rolamo Figino suo contemporaneo, valente pittore e accurato miniatore a detta del Morigia. Si trova pur computato fra discepoli del Lomazzo un Pietro Martire Stresi, che assai si distinse in far copie di Raffaello.

L'altra branca de gaudenzisti nominata di sopra comincia da Bernardino Lanini vercellese, che istruito da Bennana-Gaudenzio fece ne' primi tempi a Vercelli opere singolari no LANTINI. su lo stil del maestro. Vi è a S. Giuliano una sua Pietà con data del 1547, che si torrebbe per cosa di Gaudenzio, se non vi si leggesse il nome di Bernardino. Lo stesso avviene in altre sue pitture fatte da lui ancor giovane in patria: il più che le faccia discernere è il disegno non così esatto, e la minor forza del chiaroscuro. Più adulto dipinse con libertà maggiore, che tiene assai del naturalista, e comparve fra' primi in Milano; ingegno vivacissimo nell'ideare e nell'eseguire, nato come il Ferrari per grand'istorie. Quella di S. Caterina nella sua chiesa presso S. Celso è molto celebre anco per ciò che ne scrive il Lomazzo; piena di fuoco pittoresco ne' volti e ne' movimenti, colorita alla tizianesca; sparsa di leggiadria sì nel volto della Santa, che ha del Guido, sì nella gloria degli Angioli, che pareggia quelle di Gaudenzio: se vi è da desiderare qualche studio maggiore, è quello, de'panni. Molto lavorò in città e per lo Stato; particolarmente in Novara, nel cui duomo dipinse quelle Sibille e quel Padre Eterno così ammirato dal Lomazzo; e ivi presso certe istorie di N. Donna, che ora guaste nel colore incantano tuttavia per lo spirito e per la evidenza del disegno. Si dilettò qualche volta questo grande ingegno di tenere anch'egli le vie del Vinci; come in un Cristo paziente fra due Angioli che rappresentò in S. Ambrogio; ed è così ben inteso in ogni parte, così bello, così pietoso, e di tal rilievo, che si tiene per una delle più belle pitture della Basilica.

Sortì Bernardino due fratelli ignoti fuor di Vercelli; Gaudenzio, di cui dicesi un quadro in tavola nella sagre-MoFerrant stia de' PP. Barnabiti con N. Signora fra vari SS.; e Girolamo, di cui in una casa particolare vidi un Deposto di croce. L'uno e l'altro ha una lontana somiglianza con Bernardino nella verità de' volti, e il primo anche nella forza del colorito: nel disegno ne son lontani. Altri tre Giovenoni, dopo Girolamo, dipingean quiv' intorno agli anni del Lanini; Paolo, Batista e Giuseppe, che divenne eccellente in ritratti. Costui era cognato del Lanini; e generi pure al Lanini furono due buoni pittori; il Soleri, G10. Mar- che riserbo al Piemonte, e Gio. Martino Cosa nativo di TINO CASA. Vercelli e vivuto in Milano, donde n'ebbi notizia. Ul-IL VICO- timo forse di questa scuola fu il Vicolungo di Vercelli. LUNGO. Ne vidi in quella città una Cena di Baldassare in privata casa; quadro colorito ragionevolmente, e pieno di figure, strane ne' vestiti, volgari nelle idee, e da non ammirarvi nulla se non la progenie di Raffaello ridotta a poco a poco in povero stato.

Inferior pittura.

ARCIMBOL-

In questa felice epoca non mancarono a' milanesi buoni paesisti specialmente della scuola del Bernazzano; ignoti di nome, ma superstiti in qualche quadreria. E forse è Francesco di tal drappello quel Francesco Vicentino milanese tanto ammirato dal Lomazzo, che giunse a rappresentare nel paesaggio fin l'arena sollevata dal vento: costui fu anche buon figurista; e ne resta qualche raro saggio alle Grazie e altrove. Abbiamo altrove nominato qualche ornatista e dipintore di grottesche; ed ora vi si può aggiugnere Aurelio Buso che lodammo fra' veneti per la patria, e qui non è mal rammentato per le operazioni. Ritrattista ec-Vincenzio cellente fu Vincenzio Lavizzario, ch'è quasi il Tiziano de'milanesi; a' quali è da annettere Gio. da Monte cremasco, considerato nel precedente libro e meritevole che GIUSEPPE si rammemori in questo. Con lui visse Giuseppe Arcimboldi, scelto pel suo talento in ritrarre a pittor di corte da Massimiliano II Augusto; nel quale uffizio continuò anche sotto Ridolfo. E l'uno e l'altro valsero in certi capricci che poi andarono in disuso. Eran figure, che vedute in distanza parean uomo o donna; ma appressandosi al quadro, la Flora diveniva un composto di vari fiori e frondi; il Vertunno una composizione di frutti con le lor foglie. Scherzarono questi due pennelli non solo intorno a soggetti già fabbricati dalla Favola antica, come son Flora e Vertunno; ma intorno ad altri parimente, ai quali essi poeticamente davan persona. Così il primo dipinse la Cucina, componendole il capo e le membra di pentole, di paiuoli e di altrettali masserizie; e il secondo, che da queste invenzioni trasse il maggior credito, fece fra le altre cose l'Agricoltura di stive, di vagli, di falci e di attrezzi simili,

Per ultimo è da ricordare un' arte di quelle che soggiac-. Ricamatociono alla pittura, appena da me nominata altrove, perchè dovea riserbarsi alla scuola milanese che sopra tutte in essa si segnalò; ed è l'arte del ricamare non pur fiori e fogliami, ma figure e istorie. Tal magistero anche dopo i tempi romani era in Italia durato; e n'è un preziosissimo avanzo la così detta casula dittica del Museo di Classe in Ravenna, o, a dir meglio, alcune striscie di essa; broccato d'oro ove a ricamo son riportati i ritratti di Zenone, di Montano e di altri SS. Vescovi; il qual monumento del sesto secolo è stato illustrato dal P. Ab. Sarti, poi da Monsig. Dionisi. Lo stesso uso di ricamare a figure i sacri paramenti par dalle antiche pitture che continuasse in secoli rozzi; anzi in certe sagrestie ne avanzan reliquie. Le più intatte che vedessi sono a S. Niccolò collegiata di Fabriano; un piviale con figure di Apostoli e SS. diversi, e una pianeta con misteri della passione; ricamo di secco e rozzo disegno del secolo XIV. Il Vasari di quest'arte scrive in più luoghi; e, senza dir degli antichi, in età più colte ci ha nominati alcuni che in essa si eran distinti; siccome Paol da Verona e quel Niccolò Veneziano, Venona de Niccolò Che servendo in Genova al Principe Doria, introdusse Veneziano

ANTONIO Perin del Vaga in quella corte, e Antonio Ubertini fiurentino, di cui demmo un cenno nella sua scuola.

LUCA DELFIRONE

Il Lomazzo prende da alto il racconto de'milanesi. Luca Schiavone, dic'egli, condusse questo magistero al più alto Girolamo segno; e lo comunicò a Girolamo Delfinone, vivuto ai tempi dell'ultimo Duca Sforza, il cui ritratto fece in ricamo, oltre non poche opere assai copiose, e fra esse la vita di Nostra Signora pel Cardinale di Baiosa. Questa lode divenne ereditaria nella famiglia; e vi si distinse a Scirione a par di Girolamo anche Scipione suo figlio, le cui caccie

Delitioni di animali erano accettissime ne' gabinetti sovrani; e n'ebbono Filippo Re di Spagna e Arrigo d'Inghilterra. Segui poi le tracce de' maggiori Marcantonio figlio di Scipione, considerato dal Lomazzo come giovane di aspettazione non volgare nel 1591. Questo scrittore ha pur lo-

CATERINA data in ricamo Caterina Cantona nobile milanese; e forse

perchè allora men nota ha pretermessa la Pellegrini, quella Minerva de' suoi tempi. Altri di questo casato son Andrea, che dipinse nel coro BO PELLES di S. Girolamo, e un Pellegrino suo cugino, uomo cele-

bre nella storia del Palomino per ciò che fece all' Escuriale, architetto insieme e pittore della R. Corte. Questa, di cui scrivo, non so in qual grado loro congiunta, tutta si diede a pinger coll'ago; e di sua mano furono ricamati il paliotto e qualche altro sacro arredo che nella sagrestia del duomo tuttavia si conservano e si mostrano a' fo-

restieri insieme con altre molte rarità di erudizione e di antiche arti. Nella Guida del 1783 è chiamata Antonia, in quella del 1787 è detta Lodovica, se già non fossero

DORUTEA Aromata-

due diverse ricamatrici. Nel secolo susseguente il Boschini celebrò com' eccellente e senza pari una Dorotea Aromatari, che facea coll'ago, dic'egli, le maraviglie che i pittori più diligenti e più vaghi fan col pennello. Ricorda ancora con lode qualche altra ricamatrice di quella età; e

ARCANGELA noi scrivendo di Arcangela Paladini ne lodammo le pitture a un tempo, e i ricami.

### EPOCA TERZA

I Procaccini ed altri Pittori esteri e cittadini stabiliscono in Milano nuova Accademia e nuovi Stili.

⊿e due serie che abbiam finora descritte, ci han passo passo guidati al secolo XVII, nel quale non rimaneva quasi orma dello stile del Vinci, nè di quello di Gaudenzio: mercechè gli ultimi lor successori adottate aveano qual più e qual meno le maniere nuove insinuatesi di tempo in tempo in Milano a scapito delle antiche. Fin da' tempi di Gaudenzio vi era comparsa con molto applauso la Coronazione di Spine dipinta da Tiziano; onde alcuni scolari di lui vennero in Milano a stabilirsi, e vi concorsero pure altri esteri. Si diedero anco circostanze sinistre, e specialmente la pestilenza che più di una volta in un medesimo secolo invase lo Stato; per cui mancati gli artefici nazionali, sottentrarono i forestieri alle loro commissioni quasi come a una eredità vacante per morte de' primi eredi. Quindi il Lomazzo nel fine del suo Tempio non loda tra'figuristi milanesi allora viventi se non il Luini, lo Gnocchi e il Duchino; gli altri son tutti esteri. Molto pur valse a invitarvegli il genio signorile di alcune nobili samiglie; sopra tutte della Borromea, che al trono arcivescovile della patria diede due Prelati memorabilissimi, fra loro cugini, il Card. Carlo che accrebbe il numero de'Santi agli altari; e il Card. Federigo che per I Card. poco non ha conseguito gli stessi onori. Animati ammendue da un medesimo spirito di religione erano parchi in privato, magnifici in pubblico. Fra la loro astinenza pascevano innumerabili cittadini; fra la domestica parsimonia promovevano la grandiosità del santuario e della patria.

Molti furono gli edifizi ch'eressero o ristorarono; moltissimi quei che ornarono di pitture in città e fuori; fino a potersi dire che non meno dovea Milano a' Borromei, che Firenze a' suoi Medici, o Mantova a' suoi Gonzaghi. Il Card. Federigo erudito prima in Bologna, indi a Roma, avea non solamente trasporto, ma gusto ancora per le belle arti; e sortì giorni più tranquilli e pontificato più lungo, che Carlo, onde potere proteggerle e alimentarle. Non pago d'impiegare nelle pubbliche opere architetti, statuari, pittori i più abili che potè avere, raccolse quella quasi scintilla che ancora viveva dell' Accademia del Vinci, e con nuove industrie e con molta spesa riprodusse alla città Nuova Ac- una nuova Accademia di belle arti. La fornì di scuole, di gessi, di sceltissima quadreria (a) a pro de'giovani studiosi; prendendo norma dall'Accademia di Roma, fondata, nè senza sua cooperazione, pochi anni prima. Onore di questa nuova scuola e del fondatore è stato quel gran Colosso di S. Carlo, che sul disegno del Cerani fu fatto in rame e collocato in Arona, ove il Santo era nato; opera che avendo di altezza quattordici uomini ha emulate le più grandi produzioni della statuaria greca ed egizia. Ma nella pittura, se dee dirsi il vero, non ha la nuova scuola ugualiata l'antica; quantunque non le sian mancati dei valentuomini, siccome vedremo. Intanto è da ripigliare il

(a) Fu de primi in Italia a ricercare i quadretti della scuola fiamminga, che a' suoi tempi cominciava a divenir grande. Esiste il carteggio che tenne con Gio. Breughel, che per la quadreria dell'Accademia milanese dipinse i quattro Elementi; quadretti replicatissimi, che si riveggono nella R. Galleria di Firenze, nella Raccolta Melzi in Milano e in alcune di Roma. L'autore, ch' era eccellente in figurar fiori, frutti, erbe, uccelli, quadrupedi, e in farne copiose e vaghe composizioni, sfoggiò ivi nel numero degli oggetti, e non fu minor di se stesso nella finezza del pennello, nella lucentezza del colore e nelle altre doti che gli conciliarono la stima de' più grandi artefici; fra questi fu Rubens, che di lui si valse per aggiugnere il paesc a' suoi quadri.

filo della storia, e da far conoscere come ridotti a ristretto

numero i milanesi, e cresciuto il bisogno de'dipintori per le chiese e per gli altri pubblici edifizi che si moltiplicavano, altri stili furono recati in Milano da pittor forestieri, com'erano i Campi, e i Semini, i Procaccini, i Nuvoloni; altri cercati in forestieri paesi da'cittadini di Milano, specialmente dal Cerano e dal Morazzone. Questi furono gli educatori di tutta quasi la gioventù milanese e dello Stato; questi cominciando a operare circa al 1570, e continuando anche dopo il 1600, vinsero le antiche scuole non tanto in sodezza di massime, quanto in amenità di colori, e l'estinsero a poco a poco. Nè solo insegnarono a trattar nuovi stili, ma alcuni di loro a trattargli in fretta e ad ammanierargli, ond'è che la scuola decadde in fine, e par che adottasse per massima di lodar le teorie degli antichi e a seguir la fretta de'moderni. Torniamo in via.

Dissi, poco è, de' tizianeschi; ed avendo già ricordato Maestri Callisto da Lodi, e Gio. da Monte in altro proposito, si esteri vevuole qui rammemorare Simone Peterzano, o Preteraz- Simone zano, che nella Pietà a S. Fedele si soscrive Titiani Peterzamo discipulus; e gli si presta facile fede, tanto lo imita. Fece alcune opere anche a fresco; e specialmente a S. Barnaba alcune istorie di S. Paolo. Quivi sembra aver voluto innestare al colorito veneto la espressione, gli scorti, la prospettiva de'milanesi; grandi opere, se fossero in tutto corrette, e se l'autore fosse stato si buon frescante, com'era pittore a olio. Da Venezia pure, anzi dal suo Senato venne a domiciliarsi in Milano Cesare Dandolo, le cui pitture CESARE sono in vari palazzi, stimate per l'arte e ammirate per la Dandolo condizione dell'autore.

I Campi furon de'più solleciti a insinuarsi a Milano, e Cremonesi molto vi operarono; Bernardino più che niun altro. Dipinse anche nelle città vicine, e fu allora che compiè alla Gertosa di Pavia la già ricordata tavola di Andrea Solari, che, rimasa imperfetta per morte dell'inventore, fu da Bernardino dopo molti anni perfezionata sul medesimo stile sì che parve tutta di una mano. Non reggendo egli solo alle

MEDA.

i quali riuscirono, com'egli era, accurati, precisi, degni delle lodi che ne ha fatte il Lomazzo. Un di esei fu Giuseppe Meda, architetto e pittore, che in un organo della metropolitana effigiò Davide che suona davanti l'Arca.

CARLO MEDA. Quest'opera è citata dall'Orlandi sotto il nome di Carlo Meda, che forse è della famiglia del precedente, e nell'Abbeccedario comparisce minor di età. Poche altre pitture

Daniello se ne veggono, come notò lo Scannelli. L'altro fu Daniello RIDOLFO Cunio milanese, che finì paesista di molto merito; forse fratello o consanguineo di quel Ridolfo Cunio che in molte quadrerie di Milano s'incontra, e pregiasi particolarmente pel disegno. Il terzo fu Carlo Urbini da Crema,

URBINI.

uno de'men celebrati, ma de'più degni artefici del suo tempo, di cui si è parlato altrove. Il Lamo dice che Bernardino ebbe un numero quas'infinito di scolari e di aiuti, e per le sue relazioni possiam qui aggiugnere Andrea da Viadana, Giuliano o Giulio de'Capitani da Lodi, Andrea CAPITANI, Marliano pavese. Fors'anco a lui spetta Andrea Pellini, B PELLIEI. che ignoto in Cremona sua patria si conosce in Milano

per un Deposto di croce collocato in S. Eustorgio nel 1505.

Più tardi comparvero in Milano i due Semini genove-Genovesi. si; e molto anch'essi vi dipinsero, seguaci ambedue del romano più che di altro stile. Ottavio, il maggior di essi,

It Ducar-**30.** 

insegnò a Paol Camillo Landriani detto il Duchino, che nel Tempio del Lomazzo è lodato come giovane di ottima speranza; nè a torto. Egli fece poi tavole d'altare in gran numero, e fra esse una Natività di Gesù a S. Ambrogio, ove al disegno del maestro e alla sua grazia unisce per avventura più morbidezza. I professori finora descritti non toccaron l'epoca della decadenza, se non forse nella estrema lor vita; onde non è fuor di luogo l'elogio che qui ne tesso.

Bolognesi.

Ma quegli che più operarono e più istruirono in Milano, furono allora i Procaccini di Bologna, i quali non mentoyati dal Lomazzo nel suo Trattato, cioè nel 1584, son

ricordati con molt'onore nel Tempio, cioè nel 1590; onde sembra che fra questi anni cominciassero ad esser celebri in Milano, ove poi si stabilirono nel 1609. Ercole è il capo Procacciati di questa famiglia. L'Orlandi dopo il Malvasia ce lo rappresenta come un Generale, che avendo perduto il campo in Bologna, ove non potè competere co Samacchini, co Cesi, oo' Sabbatini, co' Passarotti, co' Fontana, co' Caracci, fece poi fronte in Milano ai Figini, ai Luini, ai Cerani, a' Morazzoni. Non vedo come verificar questo detto. Ercole era nato nel 1520, come lessi in un MS. del P. Resta nella Biblioteca Ambrosiana; e nel 1590, quando uscì dal torchio il Tempio della pittura, era già vecchio, nè mise mai in Milano al pubblico veruna pittura; onde il Lomazzo dovette cercare di che lodarlo in Parma e specialmente in Bologna. Ouivi restano ancora molte sue opere, ove conoscere se avessero più ragione il Malvasia e il Baldinucci qualificandolo come pittor mediocre; o il Lomazzo, che lo chiama felicissimo imitatore del colorare del gran Coreggio, e della sua vaghezza e leggiadria. Per quanto a me apparisce, egli veramente è un po'minuto in disegno, ed alquanto fiacco nel colorito quasi a norma de'fiorentini; cosa così comune a'contemporanei, che io non so come se ne potesse far carico a lui solo. Nel resto è grazioso, accurato, esatto quanto pochi del suo tempo; e forse la soverchia sua diligenza in una città ove dominava il frettoloso Fontana, potè fargli ostacolo. Ma questa, oltre il tenerlo esente dal manierismo a cui già piegava il secolo, lo dispose ad essere un ottimo precettore; il cui principal dovere sta nel frenare la intolleranza e il fuoco de'giovani, e avvezzarli alla precisione e alla finezza del gusto. Così dalla sua scuola uscirono allievi eccellenti, un Samacchini, un Sabbatini, un Bertoia. Istruì anco alla pittura i tre figli, Camillo, Giulio Cesare e Carlo Antonio, di cui nacque l'Ercole giuniore; maestri tuttì della gioventù milanese; de'quali è da dire ordinatamente.

Camillo è il solo de'tre fratelli che fosse cognito al Paccaccia

Lomazzo, presso cui e descritto per famoso pittore in disegno e in colorito. Ebbe i prim'insegnamenti dal padre, e spesso lo dà a conoscere nelle teste e nel comparto delle tinte; quantunque ove operò con più studio le avvivasse e rompesse meglio, e facesse uso de'cangianti con più artifizio. Vide altre scuole; e, se ne crediamo ad alcuni biografi, si esercitò in Roma sopra Michelangiolo e Raffaello; e più che in altri studiò per teste nel Parmigianino, della cui imitazione traspaion segni in ogni sua opera. Ebbe una facilità maravigliosa d'ingegno e di pennello; e una naturalezza, una venustà, uno spirito, che guadagna l'occhio, ancorchè non contenti sempre la mente. Nè è maraviglia; avendo egli scosso fin da principio il freno della educazione paterna, e fatte opere per dieci pittori, in Bologna, in Ravenna, in Reggio, in Piacenza, in Pavia, in Genova; cognominato da molti il. Vasari e lo Zuccaro della Lombardia, benchè a dir vero gli avanzi nella dolcezza dello stile e nel colorito. Dipinse sopra tutto in Milano; e questa città ha molte delle sue migliori pitture, con le quali ivi si fece nome, e molte delle peggiori, con le quali contentò gli estimatori del nome suo. Sono ivi delle sue prime opere e più esenti da maniera gli sportelli dell'organo alla Metropolitana con vari misteri di N. S. e con due storie di Davide che suona l'arpa; istorie che il Malvasia ha descritte minutamente. Non però in Milano fece cosa tanto ricordevole, quanto è il Giudizio a S. Procolo di Reggio tenuto per uno de'più begli affreschi di Lombardia, e quel S. Rocco fra gli appestati, che sgomentava Annibal Caracci quando dovette fargli il quadro compagno (Malv. p. 466). Buone pure e studiate sopra il costume di Camillo son le pitture che lavorò al duomo di Piacenza, ove il Duca di Parma lo fece competere con Lodovico Caracci artefice già provetto. Camillo vi figurò N. Signora coronata da Dio Regina dell'Universo, con una copiosa gloria di Angeli, ne'quali veramente fu leggiadrissimo: e a Lodovico toccò

di rappresentare iv'intorno altri Angioli; e rimpetto alla Coronazione i Padri del Limbo. Il primo ebbe il posto più degno della tribuna; ma ebbe ed ha ancora il men degno nella stima de'riguardanti. Per quanto comparisca ivi valentuomo, e riceva applausi dal Girupeno e da altri e storicije viaggiatori, pure a quella vicinanza egli in certo modo impiccolisce: la novità delle idee del Caracci scuopre meglio la comunalità delle sue; la verità de'volti, degli atti de'simboli, che Lodovico mette ne' suoi Angeli, fa parer monotona e languida la gloria del Procaccini: il grande che impresse il Caracci in que'Patriarchi, fa dispiacere che altrettanto non ne imprimesse Camillo nella divinità. Fecero pure alcune storie della Madonna l'uno rimpetto all'altro; e quasi con la stessa proporzione che abbiamo detto. Ma come i Caracci eran pochi, così il Procaccini trionfò le più volte vicino a'competitori. Anche oggidì è ben ricevuto nelle quadrerie de' Grandi; e il nostro Principe ne ha recentemente acquistata un'Assunta con Apostoli intorno al sepolcro ben variati e di gran maniera.

Giulio Cesare, il migliore de'Procaccini, dopo avere Giello per qualche tempo esercitata la scultura con molta lode, rivolse l'animo alla pittura come ad arte più ingenua e meno laboriosa. Frequentò in Bologna l'Accademia de Caracci; e dicesi che offeso da Annibale con un motto pungente, la percotesse e lo ferisse. L'Abbreviatore francese, che segna la nascita di Giulio Cesare nel 1548, differisce questa rissa fine al 1609, nel quale i Procaccini si stabilirono in Milano. Ma ella dovett'essere avvenuta assai prima; poichè nel 1609 Giulio Cesare era gran pittore, e Annibale fini di esserlo. Gli studi di Giulio Cesare furono specialmente sugli originali del Coreggio. ed è opinione di molti che niun altro si sia meglio di lui avvicinato a quel grande stile. Ne'quadri da stanza e di poche figure, ov'è più facile l'imitazione, spesso è stato confuso col suo esemplare; quantunque in lui la grazia non sia nativa e schietta ugualmente; nè l'impasto dei

colori si vigoroso. Una sua Madonna, ch'è in Roma a S. Luigi de'franzesi, fu incisa, non ha molto, come opera dell'Allegri, da un bravo artefice: e ve ne ha delle meglio contraffatte nel palazzo Sanvitali in Parma, in quello dei Careghi in Genova, e altrove. Fra le sue tavole d'altare, che molte sono, la più coreggiesca che io ne vedessi è a S. Afra di Brescia. Rappresenta N. Signora col S. Bambino, ed alcani Angioli e Santi che lo vagheggiano e ridono inverso lui. Nel che forse ha oltrepassati i limiti del decoro per servire alla grazia, come ha pur fatto nella Nunziata a S. Antonio di Milano; eve la S. Vergine e il S. Angiolo sorridono insieme; cosa men degna di tal tempo e di tal mistero. Anche nelle mosse è caduto qualche rara volta nel soverchio; come nel Martirio di S. Nazario alla sua chiesa: quadro che incanta per l'insieme, per l'armonia, per la grazia; ma il carnefice è in una mossa troppo forzata. Ha lasciate Giulio Cesare molte copiosissime istorie, come il Passaggio del mar rosso a S. Vittore, in Milano, e più anche in Genova, ove il Soprani le ha indicate; e ciò che sorprende in tanto numero, è stato esatto nel disegno. vario nelle invenzioni, studiato nel nudo e nel panneggiamento, accompagnando il tutto con un grande, che, se io non erro, derivò da'Caracci. Nella sagrestia di S. M. di Sarono è una sua pittura de' SS. Andrea, Carlo ed Ambrogio, che ha tutto il sublime di quella scuola; se già non dee dirsi ch'egli a par de'Caracci lo derivò da'magnifici originali di Parma.

CARLANTO-NIO PRO-SACCINI.

A questi due vuole aggiugnersi Carlantonio Procaccini non come figurista, ma come buon paesista e dipintore accreditato di fiori e di frutti. Ne lavorò assaissimi quadri per le Gallerie di Milano; i quali piaciuti a Corte, che a que'dì era spagnuola, n'ebbe frequenti commissioni per la Spagna; ond'egli, ch'era il pittore più debole della famiglia, divenne per questa via il più conosciuto.

I Procaccini tennero scuola in Milano, ed ebbon fama di amorevoli e diligenti maestri, sicchè diedero a quella città e a tutto lo Stato tanto numero di pittori, che racicorgli tutti non è possibile nè utile ad una storia. Vi ebbe tra loro qualche inventore di nuovo stile, come avvenne fra caracceschi; ma i più s'ingegnarono di tener dietro alla maniera de'lor maestri; alcuni sostenendola con l'accuratezza, altri peggiorandola con la fretta. Riserbiamo la loro serie all'ultima epoca, per non distrarre una scuola medesima in diverse parti.

Ultimo de'forestieri che insegnò allora in Milano, fu Panfilo Nuvolone nobil cremonese, del cui stile si parlò Nuvolone. a bastanza fra gli allievi del Cav. Trotti suo maestro. Pittore diligente piuttosto che immaginoso non fece in Milano opere di gran macchina, senonchè per le monache de'SS. Domenico e Lazzaro dipinse nella volta il fatto di Lazzaro e dell'Epulone con vero sfoggio di pittura; siccome pur fece nell'Assunzione di N. Signora alla cupola della Passione. Nelle tavole degli altari e nelle storie fatte per la Galleria Ducale di Parma, attese più a perfezionar le figure che a moltiplicarle. Iniziò all'arte medesima quattro figli: due rimasti ignoti alla storia; due nominati molto da'que' che descrissero le pitture di Milano, di Piacenza, di Parma, di Brescia: ove sono dal nome del genitore cognominati anche i Panfili. Ma di essi dovremo scrivere nel secolo in cui fiorirono.

Altra estera maniera recò in Milano Fede Galizia, s'ella fu di Trento come vuole l'Orlandi. Padre di lei era Annunzio miniator celebre, nativo di Trento e domiciliato in Milano, da cui forse trasse quel gusto di dipingere accurato e finito non meno nelle figure che nel paese; simile nel rimanente più a'bolognesi preceduti a'Caracci che ad altra scuola. Del suo stile sono alcuni saggi nelle quadrerie anch'estere. Un de'quadri più studiati è a S. Maria Maddalena, ove dipinse la Titolare con G. C. in sembianza di Ortolano. Questa pittrice dal degno autor della Guida è criticata pel troppo bello ideale che ha voluto mettere nel disegno o nel colorito a svantaggio

del vero e del naturale; uso assai divolgato in Italia a que' giorni. Visse anco e operò molto in Milano circa a questi tempi Orazio Vaiano, detto ivi il fiorentino dalla sua patria; ch'io non intendo come sia stato scambiato in certa sua pittura col Palma vecchio, al dir dell'Orlandi; il suo fare a S. Carlo e a S. Antonio Abate è giudizioso e diligente, ma piuttosto languido nel colorito; e nel maneggio della luce molto vicino al Roncalli. Fu anche in Genova. Ma nè questi, nè la Galizia lasciarono, che io sappia, allievi in Milano; nè i due Carloni di Genova frescanti egregi; nè Valerio profondavalle di Lovanio pittor di vetri, e pittore insieme di grido a olio e a fresco che molto operò a corte.

€he studia-

Milanesi Passando ora a quegli che studiarono altrove, ricorrono in derò brevemente il Ricci di Novara, il Paroni, e il Nappi Paesi esto- di Milano, e se v'ha altri milanesi fra quei, che il Baglioni commemora nelle sue vite. Costoro dimorati in Roma non contribuirono alla scuola patria nè esempi, nè allievi; e a Roma stessa crebber più il numero alle

IL RICCI, pitture, che l'ornamento alla città. Il Ricci fu frescante

abile a contentare la fretta di Sisto V, a'cui lavori presedè promovendo il gusto snervato che allora correva; benchè

IL PARONI. facile, e di belle forme. Il Paroni tentò le vie del Ca-IL NAPPI. ravaggio, mia poco visse. Il Nappi è vario; e dove ha

dipinto nel suo stile lombardo, come in un'Assunta al chiostro della Minerva, e in altre cose all'Umiltà, è un naturalista che appaga più che i manieristi del suo

tempo.

Visse medesimamente in Roma per qualche anno il Cav. Pierfrancesco Mazzucchelli, dal paese della nascita Le Monaz-denominato il Morazzone; e, dopo avere ivi esercitata la mente e la mano in vista de' buoni esemplari, tornò alla sua scuola milanese, dove insegnò, e anche migliorò senza paragone il primiero stile. Basta ricordarsi della Epifania, che rappresentò a fresco in una cappella a S. Silvestro in capite; pittura senz'altra bellezza che di

golore; e veder l'altra Epifania che ne ha Milano a S. Antonio Abate, che sembra cosa di tutt'altro pennello: vi è disegno, vi è effetto, vi è sfoggio di vestire all'uso de'veneti. Dicesi che in Tiziano ed in Paolo studiasse molto; e vi ha degli Angioli da lui dipinti con braccia e con gambe di quelle lunghe proporzioni, che non sono il meglio del Tintoretto. Anzi generalmente parlando l'ingegno del Morazzone non par fatto pel delicato, ma pel forte e pel grandioso; siccome appare a S. Gio. di Como nel S. Michele vincitore de'rei Angioli, e nella cappella della Flagellazione a Varese. Nel 1626 fu invitato a Piacenza per dipingere la gran cupola della cattedrale; lavoro che occupato da morte lasciò quas' intatto al Guercino. Eglivi avea fatto due profeti, che in ogni altro luogo sarebbono consideratissimi; ma quivi restan oscurati dalle vicine figure del suo successore, cioè di quel mago della pittura, che ivi pose il più grande incantesimo che mai facesse. Il Morazzone servì alle quadrerie non men che alle chiese, impiegato molto e dal Card. Federigo e dal Re di Sardegna, da cui ebbe l'abito di Cavaliere.

Visse contemporaneamente Gio. Batista Crespi più co-Gio. Batista nosciuto sotto il nome di Cerano sua patria, picciol luogo sta Carretto nel Novarese; di famiglia pittorica, che in S. Maria di Busto ha lasciate di se memorie, avendo ivi dipinto Gio. Pietro avo, e Raffaello, non so se padre o zio di questo Gio. Batista di cui scriviamo. Egli studiò in Roma e in Venezia, e alla pittura uni gran cognizione di architettura e di plastica, e perizia ancora in amene lettere e in arti cavalleresche. Con tanti ornamenti primeggiò sempre e nella Corte di Milano, da cui era provvisionato, e nelle vaste intraprese del Card. Federigo, e nella direzione dell' Accademia. Per tacere delle sue fabbriche e delle statue e bassirilievi che fece o che disegnò, come di cose estranee al mio tema; dipinse buon numero di tavole, ove a grandi virtù congiunse talora, se io non erro,

Tom. IV.

gran vizi. E' franco, spiritoso, accordato sempre; ma non di rado è manierato per affettazione o di grazia o di grandiosità; come in certe storie alla Pace, ove i nudi dan nel pesante, e le mosse di varie figure nel violento. Altrove ha moderato questi difetti; ma ha caricato gli scuri sopra il dovere. Tuttavia in gran parte delle sue opere sovrabbonda tanto il buono ed il bello, che apparisce uno de' miglior maestri della scuola. Così nel Battesimo di S. Agostino, ch' è a S. Marco, compete con Giulio Cesare Procaccini che gli è a fronte, e a detta di alcuni lo vince: così a S. Paolo in una tavola de' SS. Carlo ed Ambrogio supera i Campi, almanco nel gusto del colorito: così nel celebre quadro del Rosario a S. Lazzaro fa parere men riguardevole il bel fresco del Nuvoloni. Ebbe particolarissimo talento in dipingere uccelli e quadrupedi; e ne compose quadri da stanza, come si raccoglie dal Soprani nella vita di Sinibaldo Scorza. Formò vari allievi che si riserbano a inferior epoca; eccetto Daniele Crespi milanese, che per la dignità e pel tempo in che visse non dee disgiungersi dal maestro.

DANIELE CRESPA.

> Daniele è un di que' grandi italiani che si conoscono appena fuor della patria. Ma egli fu un raro ingegno, che, istruito dal Cerano, poi dal miglior Procaccini, avanzò il primo senza controversia, e a parer di molti ancora il secondo; quantunque non compisse il giro di quarant'anni. Dotato di un ingegno penetrante in conoscere, facile in eseguire, seppe ne' maestri imitare il meglio e schivare il men lodevole; e forsechè sapute le massime della scuola caraccesca, anche senza frequentarla, le adottò e le praticò felicemente. Molto ne tiene in ciò ch'è compartimento di colori; nelle idee de' volti è diverso, scelto però, e studioso in atteggiarli secondo gli affetti dell'animo; mirabile sopra tutto nell'esprimer ne'Santi l'idea di una bell'anima. Nella distribuzione delle figure tiene un ordine così naturale e insieme così beninteso, che niuna si vorria collocata in diverso posto; il lor vestito è ben variato

e negli opulenti è assai ricco. Colorisce con vigore grandissimo non meno a olio che a fresco; nella chiesa ornatissima della Passione, ov' è quel suo gran Deposto di croce, ha lasciati molti ritratti d'insigni Lateranensi, che posson dirsi del miglior gusto tizianesco. E'questi uno di quei rari pittori che perpetuamente gareggiarono seco stessi; ingegnandosi che ogni lor nuovo lavoro avanzasse gli altri già fatti: i nei che si scuoprono nelle sue prime pitture, son corretti nell'estreme; e le doti che in quelle paion nascenti, in queste compariscono adulte e perfette. Le sue ultime pitture (e sono istorie della vita di S. Brunone alla Certosa di Milano) son le opere più ammirate. Famosa fra tutte è quella del Dottor Parigino, che levatosi sopra il feretro manifesta la sua riprovazione. Qual disperazione in lui! quale orrore ne' circostanti! Lodatissima è anche quell'altra, ove il Duca di Calabria, andando a caccia, scuopre il S. Solitario; e dove l'autore scrisse Daniel Crispus mediolanensis pinxit hoc templum an. 1629. Ciò su un anno prima della sua morte, poichè il contagio del 1630 lagrimevolmente lo estinse insieme con tutta la sua famiglia.

Si possono aggiugner qui come per corollario alcuni artefici, de' quali se incerta è la scuola, è tuttavia certo il merito. Tal è Gio. Batista Tarillio, di cui nella chiesa Gio. Barisoppressa di S. Martino in Compito fu una tavola con data del 1575. Di un altro milanese per nome Ranuzio Prata Ranuzio è rimasa memoria in alcune pitture fatte a Pavia: non le vidi, ma le trovo lodate da altri. Egli fioriva circa il 1635. Due fratelli ebbe allora il Novarese coloritori di ragionevole gusto; il primo de' quali fu anche disegnatore valente; Antonio e Gio. Melchiore Tanzi. Antonio competè co'Car-Antonio, a Gio. Melchiore Tanzi. Antonio competè co'Car-Antonio, a Gio. Melchiore Tanzi. loni in Milano, si distinse in Varallo, e in S. Gaudenzio di Novara figurò la battaglia di Sennacherib, opera tutta piena di vivacità e d'intelligenza. Di lui in varie Gallerie di Vienna, di Venezia, di Napoli si conservan opere di storia e di prospettiva; del fratello non resta cosa di gran merito.

# EPOCA QUARTA

Dopo Daniele Crespi la Pittura va peggiorando. Fendasi una terza accademia per migliorarla.

Diamo all'ultima epoca che meritamente intitoliamo di decadenza. Mi ricordo di avere udito da un intendente, che Daniel Crespi si può dir l'ultimo de' milanesi, come in altro genere Catone fu detto l'ultimo de'romani. La proposizione è vera, ove s'intenda di certi geni superiori alla comun sorte: nondimeno saria falsa quando escludesse da tutto questo giro di tempo ogni buon pennello; e farebbe ingiuria a' Nuvoloni, al Cairo, e ad alquanti altri che son vivuti in età a noi più vicine. Ma come Cassiodoro e qualche altro dotto non toglie al suo secolo la nota della barbarie; così i pittori predetti non tolgono all'epoca loro la nota della decadenza. E' il maggior numero che qualifica il gusto de' tempi; e chi vide Milano e lo Stato può aver notato che quando cominciò a prevalere la scuola de' Procaccini, si trascurò più che mai il disegno, e la pratica succedette al ragionato e colto dipingere. Gli artefici pel contagio eran divenuti più rari: dopo la morte del Card. Borromeo, cioè dopo il 1631, divennero anche meno concordi; onde l'Accademia da lui fondata per venti anni restò chiusa; e se per opera di Antonio Busca fu poi riaperta, non perciò produsse frutti congeneri a que' di prima. Fosse il metodo d'insegnare, fosse la mancanza del miglior mecenate, fosse la copia delle commissioni e la bontà de'commettenti, che animava i giovani a produrre i loro aborti prima del tempo; niuna scuola forse, rimasa orfana de' buoni maestri, ne ha prodotti tanti de' mediocri e de' cattivi. Non mi tratterrò molto a descriverli;

procurerò solo di non ometter coloro che si tengon tuttora in qualche considerazione. Noto generalmente che i pittori di questa epoca, benchè usciti di varie scuole, si somigliano scambievolmente quasi fossero discesi da un sol maestro. Niun carattere spiegano, che dia nell'occhio; non bellezza di proporzioni, non vivacità di volti, non grazia di colorito. Tutto par che languisca: la stessa imitazione de' capiscuola non piace in loro, perchè o è scarsa, o è soverchia, o traligna nella piccolezza. Nella elezion dei colori vedete non so che di simile alla scuola bolognese, da cui le lor guide non erano state aliene: ma ci trovate spesso quel tenebroso che occupò allora le altre scuole pressochè tutte.

A questa uniformità di stile in Milano non è inverisi- Scolari dei mile che molto cooperasse Ercole Procaccini detto il giu-Procaccini Escole niore, nel quale chi non è prevenuto da passione troverà Procescispesso il carattere già descritto; ancorchè in opere studiate, come in un'Assunta a S. M. Maggiore di Bergamo, mostri grandiosità, spirito, imitazione dello stil del Coreggio. Fu istruito alla pittura prima da Carlantonio suo padre, indi da Giulio Cesare zio paterno. Si sa che col suono, col buon garbo, con la gloria domestica si agevolò la via ad una stima che superava forse il suo merito; e che visse circa 80 anni. Quindi potè trarre molti a seguirlo; tanto più ch'egli in sua casa tenne aperta accademia di nudo, e succedette agli zii nel magistero della pittura; veloce al pari di essi, ma non del pari fondato. Dipinse molto; e dalle migliori quadrerie di Milano, se non è

ricercato come molti altri, non n'è rimosso. Due giovani usciti dalla sua scuola gli han fatt'onore singolarmente; Carlo Vimercati, che però dee il suo meglio a un pertinace studio fatto su le opere di Daniele VIMERCATE ;alla Certosa, ove per lungo tempo quotidianamente da Milano si trasferiva; e Antonio Busca, che similmente si esercità intorno a'migliori esemplari in Milano e a Roma, Il Vimercati non espose in Milano alla vista pubblica se

BUSCA.

non poche cose; più dipinse in Codogno e nella sua miglior maniera e in una diversa che riuscì molto inferiore. Il Busca lavorò in compagnia del maestro; e in S. Marco anche in competenza. Ivi a fronte di alcune istorie del Procaccini si vede il suo Crocifisso in atto pietosissimo con una N. Signora, e una Maddalena, e un S. Giovanni che piangono e sforzan quasi a piangere chi gli mira. Così avesse operato sempre! Ma la gotta che gli tolse l'uso de'piedi, lo invili e lo condusse a uno stile abbietto e di mera pratica. In quello stato, credo io, si trovava allora che alla Certosa di Pavia dipinse due sacre istorie nella cappella di S. Siro, l'una a fronte dell'altra; ripetendo pigramente nella seconda volti che avea essigiati nella prima: tanto un artefice è talora in contraddizione con se stesso. Simil querela può rinnovarsi, ma per ragione Caistoro- diversa, circa lo stile di Cristoforo Storer di Costanza. de Storer. Scolare del medesimo Ercole fece anch'egli opere di sodo gusto, come un S. Martino che vidi presso il Sig. Abate Bianconi, pregiato molto dall'intelligente possessore: divenne poi ammanierato, nè molto schivò le idee grossolane e volgari. Nel resto è pittor di spirito, e un de'pochi di questa età, a cui competa la lode di bravo coloritore. Gio. Gio, Ens. Ens milanese non so se uscisse dal medesimo studio, nè in quali anni vivesse; so che su pittor men sinito e di una

delicatezza che confind talora col languido, come a S. LODOVICO Marco in Milano. Lodovico Antonio David di Lugano, Antonio scolare di Ercole e del Cairo e del Cignani, visse molto in Roma facendo ritratti, e viaggiò pure per l'Italia: Venezia ne ha a S. Silvestro una Natività di una maniera minuta, che scuopre un seguace di Camillo più che di altro de'Procaccini. Scrisse in pittura, e raccolse notizie intorno al Coreggio, su le quali è da veder l'Orlandi nell'articolo di questo pittore (a), o piuttosto il Tiraboschi nella sua vita:

> (a) Nelle giunte all' Abbecedario fatte dal Guarienti dopo l'articolo dell'Orlandi si legge Lodovico David di Lugano, di cui

Presso il nipote de miglior Procaccini collochiamo il genero di uno di essi, il Cav. Federigo Bianchi, a cui FEDERICO Giulio Cesare, dopo averlo istruito, congiunse una figlia, Egli ha preso dal suocero piuttosto le massime che le forme o le mosse; le quali nel Biauchi han dell'originale, e sono senz'affettazione graziose e leggiadre. Si fa molto conto di alcune sue Sacre Famiglie a S. Stefano e alla Passione; e di altrettali quadri di non molte ma ben ideate figure; siccom'è una Visitazione a S. Lorenzo, degna in tutte le parti di un discepolo prediletto di Giulio Cesare. Per le grandi composizioni non ha forse gran lena; copioso per altro e di bell'armonia, e certamente un de'miglior milanesi del nostro secolo. Molto operò anche nelle città del Piemonte; e deggiamo alla sua diligenza non poche memorie di artefici, che raccolse e comunicò al P. Orlandi, da cui furono pubblicate. Non dee confondersi con Francesco Bianchi amico di Antonmaria Ruggieri, e com- Francesco pagno pressoche indivisibile. Dipingevano ambedue di Antonnaconcordia per lo più a fresco; e senza querela si ripartivano fra loro il denaro, la lode e il biasimo. Essi spettano a questo secolo, a cui han lasciati miglior esempi di amicizia che di pittura.

Il maggior numero de procaccineschi uscì dalla scuola di Camillo. Avea egli insegnato ancora in Bologna; ma non si conosce ivi se non Lorenzo Franco, che istruito Lorenzo da esso divenne poi buon imitator de Caracci; quantun- Falso. que, a giudizio del P. Resta, dia nel minuto: egli visse e morì in Reggio. In Milano la scuola di Camillo fu piena sempre; e niuno la illustrò tanto, quanto Andrea Salrneggia bergamasco, di cui nell'antecedente libro si è scritto. Questi divenuto raffaellesco in Roma, si fece di tempo in tempo rivedere e ammirare in Milano. Come costero fu seguace di Camillo una volta, ma poi vi ag-

non tiovo altra notizia se non la pittura a S. Silvestro di Venezia. E un degli equivochi di quel continuatore.

G10. BATI- giunse molto di altrui Gio. Batista Discepoli, detto lo TA DIBCE- Zoppo di Lugano; uno de'coloritori più veri, più forti, più sugosi del suo tempo; nel resto da collocarsi fra i naturalisti piuttosto che fra gl'ideali. Son varie sue pitture in Milano, e specialmente in S. Carlo un Purgatorio espresso con molto artifizio: molto è di lui in patria e per quella riviera, e qualcosa a Como; ove a S. Teresa dipinse la Titolare co'quadri laterali, che tiensi una delle migliori tavole della città. Nè inferior lode CARLO raccolse, sebbene in tutt'altro stile, un Carlo Cornara, CORNARA. autore di non molte opere, ma condotte con una certa squisitezza di gusto del tutto sua, che le rende preziose alle quadrerie. Una delle migliori tavole che facesse, fu il S. Benedetto alla Certosa di Pavia, pittura oggidì molt'offesa dal tempo: ve n'è qualch'altra terminata dopo la morte del padre da una sua figlia pittrice che

ne fece anco d'invenzion propria. Gio. Mauro Rovere, che dalla maniera di Camillo GILL. MAU. passò a quella di Giulio Cesare, fu de' primi che aderisжо Royean. sero a' Procaccini; e potria per la età situarsi nella loro epoca, se la sua maniera di dipingere soverchiamente veloce non meritasse inferior luogo. Abbondaya di quel suoco, che usato con giudizio dà l'anima alle pitture; abusato, ne scompone la simmetria. Rare volte, ma pur talora lo temperò; come in una Cena di N. Signore a S. Angelo, quadro studiato. Un Giambatista e un altro suo fratello, che trovo nominato Marco, operarono con lui per chiese e per case private; scorretti, ma spiritosi. Ne restano non solo lavori a fresco, ma in oltre quadri a olio d'istorie, di battaglie, di prospettive, di paesi, quasi in ogni angolo della città. Gli trovo cognominati anco Rossetti; e più son cogniti sotto il nome di Fiamminghini, dedotto dalla nazione di Riccardo lor padra, che di Fiandra venne a stabilirsi in Milano.

Ai tre Rossetti succedettero i tre Santagostini; il primo de quali, Giacomo Antonio scolare di Carlo Procaccini,

poco ha messo al pubblico; molto i suoi figli Agostino e Giacinto, talora unitamente, come le due grand'istorie a S. Fedele; spesso anche separatamente. Si distinsero dal volgo de coetanei, specialmente Agostino. Egli fu il primo a scrivere sulle pitture di Milano una operetta edita nel 1671, e intitolata: L'immortalità e glorie del pennello. Qualunque luogo gli meriti fra gli scrittori un libro di questo titolo, la Sacra Famiglia da lui dipinta a S. Alessandro, e certe altre opere più limate lo fan conoscere buon pittore secondo que tempi; vago, espressivo, accordato, benchè alquanto minuto. L'Ossana, il Bissi, il Giocca, il Ciniselli, ed altri procaccineschi men nominati in Milano stesso potran mancare senza molto scapito alla mia storia.

I due Nuvoloni nominati non ha gran tempo, benchè Scolari dei Nuvoloni. istruiti dal padre, possono sotto qualche aspetto appartenere anche a' Procaccini; perciocche Carlo Francesco, il maggiore, tenne sul principio la maniera di Giulio Cesare; e in Giuseppe si vide sempre una composizione e un colorito derivato da quella scuola. Ma il primo scorto dal genio diedesi alla sequela di Guido; e tanto vi riuscì, che n'è tuttora chiamato il Guido della Lombardia. Non Canto abbanda in figure, ma in esse è delicato e gentile; gra- Novostoni zioso nelle forme e nel girar delle teste; con una soavità 🙃 e armonia di tinte, che piace fra pochi. Vidi a S. Vittore una sua tela, ove rappresentò il miracolo di Si Pietro alla Porta Speciosa, e non poche altre in Milano, a Parma, à c Gremona, a Piacenza, a Como sul gusto poc'anzi detto. Fu scelto a ritrarre la Reina di Spagna quando venne in Milano; e si conservano per le case de nobili i ritratti che sece a privati. Le sue Madonne sono ambite dalle quadrerie; una delle quali ne hanno i Sigg. Conti del Verme, ricca di tutte le grazie del suo pennello; se già non ne sparse ivi in troppa abbondanza a scapito della maestà. L'Orlandi riferisce le opere di pietà che solea premettere quando si accingeva a dipingere le immagini

e de'miei lettori. Io amo singolarmente, siccome Giusto Lipsio fra'letterati, così questo Carlo Francesco fra'dipintori che quantunque in istato di secolari professavano una filiale pietà verso Maria Santissima Nostra Signora; pietà che da' primi Padri della Chiesa è trapassata di mano in mano fino a'dì nostri come una tessera degli GIUSEPPE eletti. Il minor fratello è pittore più macchinoso, di più Novolosi. fuoco, di più fantasia; ma non sempre scelto ugualmente, nè esente sempre dagli scuri troppo gagliardi. Dipinse assai più di Carlo non solo per le città della Lombardia, che nominai poco sopra; ma eziandio per lo Stato veneto, e în più chiese di Brescia. Le sue pitture a S. Domenico di Cremona, e specialmente la gran tela del Morto risuscitato dal Santo, ornata di bellissime architetture e avvivata da naturalissime espressioni, sono delle opere sue migliori. E', da credere che fosser condotté ne suoi anni più vegeti; perciocchè ve ne ha delle altre che sentono di vecchiaia, avendo egli dipinto fino all'età ottogenaria, in cui fu colto da morte. Non è a mia notizia, ch'egli lasciasse allievi di nome.

Greezero Dal fratello, Carlo Francesco fu istruito Gioseffo Zanata, ZAPATA grudito pittore, come ne giudica l'Orlandi. Presso lui, e

FEDERICO Quindi anco presso i veneti maestri studiò Federigo Panza, e dipinse di forte manchia, che avanzandosi nella età. riformò e rese più dolce; adoperato e premiato dalla. B. Corte di Torino. La stessa scuola frequentò Filippo Ab-Assiati. biati, nomo di un talento vasto e nato a bpere macchimose; ferace d'idee e risoluto nell'eseguirle. Dipinge con una certa franchezza e, come dicono, aprezzatura, che quantunque non finisca, pur piace; e piaceria magigjormente se ne precetti, dell'arte fosse più profondo. Competè con Federigo Bianchi nella ghan volta di S. Alessandro Martire, e con altri bravi professori in simili lavori a fresco, e dappertutto impressa orme di gran genio. Singularmente par che si compiacesse in una Predicazione del Batista a Sarono, ove appose il suo nome. E' di poche figure, ma belle e ben variate, di tinte forti e con opportuni sbattimenti; onde nasce assai bello effetto. Pietro Maggi suo discepolo non lo pareggiò nell'indole, e lo avanzò nella fretta. Giuseppe Rivola, che Giuseppe servì più a' privati che al pubblico, merita pur ricordanza; contandolo i 'suoi cittadini fra' migliori allievi dell'Abbiati.

Il Gerano, benche distratto in più cure e soprinten-Scolaridei denze, istrui molti, e con particolare successo Melchiorre MELCHION-Giraldini. Giunse questi a trattare lo stile del maestro as Giralcon buon possesso; facile, gaio, armonioso; inferiore però sempre all'istruttore nel tocco magistral del pennello. Alla Madonna presso S. Celso è di sua mano una S. Caterina da Siena, ch'è lodatissima. Dal Cerano fu scelto per genero, e lasciato erede del suo studio. Incise anco in acqua forte certe minute istorie e battaglie sul far del Callot; e in questo genere di lavori addestrò un figlio che nelle quadrerie fu bene accolto tra' battaglisti. Vi addestrò anco un giovane di Gallarate, Carlo Cane, che in età più ferma datosi tutto a copiare e a seguire il Morazzone, molto si avanzò in quello stile. Contraffece assui bene quel'vigor di tinte e quel rilievo; nel resto -comunale nelle forme e nelle invenzioni. Gli altari ne han tavele; e nel maggiore del luomo di Monza ve n'è uno di vari SS., a piè de' quali è un cane che per significare il sua nome mettea dappertutto, anche in paradiso. Ovunque la vord a fresco, tenne, ottimo metodo! le due storie di S. Ambrogio e di S. Ugo dipinte nella gran rchiesa della Certosa di Pavia; ed altri suoi freschi conservano tutto il lor colorito. Tenne scaola in Milano, e dalla sua mediocrità può congetturarsi di quella de suòi seguaci. Qualche nome fra essi godè Cesare Fiori, di cui alcune opere di macchina sono pubblicate; e dopo lui Andrea Porta suo scolare, che voll'emulare lo stile del PORTA. Legnanino. Vi sono altri che si accostano a' due Cerani

Giotiano migliori; come un Giuliano Pozzobonelli, pittore di NELLI. molto credito; e un Bartolommeo Genovesini (a), di cui Bartolom- ci avanzano opere che hanno del grandioso; e quel Gio. VESTINI. Batista Secchi cognominato dalla patria anco il Caravagsta Seccus gio, che a S. Piero in Gessato mise una tavola della Epifania col suo nome.

Scolari del Morazzone

Il Morazzone contò scolari, imitatori, copisti in gran numero, in Milano e fuori. Onore di tale scuola fu il Cav. Francesco Francesco Cairo, che avendo incominciato, com'è costume, dal seguir l'orme del maestro, cangiò poi maniera in vista di migliori esemplari che studiò in Roma e in Venezia. E' anch'egli pittor grandioso e coloritore di effetto; lo unisce però ad una delicatezza di pennello, ad una gentilezza di forme, ad una grazia di espressione, che il tutto de' suoi dipinti vi presenta uno stile che ha del nuovo e sorprende: I quattro SS. Fondatori a S. Vittore; la S. Teresa svenuta di amor celeste a - S. Carlo; il S. Saverio a Brera; vari ritratti alla tizianesca, e altri quadri in privato e in pubblico a Milano, a Torino e altrove gli fan tenere fra i pittori un grado distinto, comechè non ischivi ogni volta la taccia di tenebroso. Nè niun onore recarono al Moraz-Giossero zone i due fratelli Gioseffo e Stefano Danedi, comune-DANEDI. mente detti i Montalti. Il primo introdotto, da lui nell'arte s'ingentili sotto Guido Reni, del cui stile sente quanto basta, come si può veder nella Strage degl'Innocenti a S. Sebastiano, e nella Nunziata compagna. Stefano, che ip sappia, non frequentò scuole estere; non però si

or draining "

(a) Lo nominai così nell'altra edizione, perche gli altri scrittori tutti cosi lo avean detto: ma il suo casato fu Roverio, e il sopramome Genovesino. V. il primo Indice.

attenne del tutto alla maniera del Morazzone suo maestro; l'affinò anch'egli su l'esempio del fratello, e dipinse con accuratezza e con amore più che non consigliavano i suoi tempi. Il martirio di S. Giustina, che fece a S. Maria in

Pedone, è condotto con questa finezza: e di più va esente da un certo che di freddo e di languido, che scema il pregio ad altre sue opere. Uno de'più attaccati alla maniera del Morazzone e più vicini a lui per la bravura del pennello fu il Cav. Isidoro Bianchi, altramente detto Isidoro da Cam- Biason. pione, miglior frescante che dipintore a olio per quanto appare a Milano nella chiesa di S. Ambrogio e in varie chiese di Como. Costui fu scelto dal Duca di Savoia a terminare una gran sala in Rivoli, rimasta impersetta per la morte di Pierfrancesco. Ivi fu dichiarato pittor Ducelle nel 1631.

Circa il medesimo tempo vissero in Como oltre i Bu- I Bustini. stini (a) due fratelli, discepoli pure del Morazzone, Gio. Gio. Paoce Paolo e Gio. Batista Recchi, la cui maggior lode è nei Gio. Bafreschi. Ne hann'ornato S. Giovanni e altre chiese della patria, due cappelle di Varese, ed altre in que'contorni. Il secondo si è distinto anche fuor di Stato, specialmente a S. Carlo di Torino, ove si vede presso il maestro. Ha uno stile sodo e robusto, tinge con forza, e nella ragione del sotto in su non cede a molti del suo tempo. Di ciò il Pasta nella Guida di Bergamo lo ha commendato meritamente, scrivendo di una Santa Grata che sale in Cielo; opera, dic'egli, che mirabilmente diletta. In certe camere della Veneria di Torino ebbe per compagno un Gio. Antonio suo nipote. La Guida di Milano ne nomina non pochi altri che allo stile sembrano istruiti da' precedenti, come Paolo Caccianiga, Tommaso Formenti, Giambatista Paolo Cac-Pozzi.

Tommaso Mentre la scuola milanese andava invecchiando, e non FORMENTI. più dava maestri che promettessero quanto i primi o i «TA Pozzi. secondi, la gioventù provvedeva a se stessa, cercando di di scuole bere a fonti più accreditati; e molti furono allora, che

<sup>(</sup>a) Benedetto Crespi d'una maniera forte insieme ed elegante, come ne scrive l'Orlandi; Antonio Maria suo figlio e scolare, e Pietro Bianchi erede de'suoi disegni: tutti e tre chiamati Bustini.

LEGHANT.

quà e là si dispersero in traccia di nuovi stili. Tralascio la famiglia de'Cittadini, che si stabilì a Bologna, o, a div meglio, la riserbo a quella scuola. Stefano Legnani, detto il Legnanino per non confonderlo col padre Cristoforo ritrattista, riuscì un de' più chiari artefici che fossero in Lombardia intorno a' principi di questo secolo, avendo frequentato il Cignani in Bologna, il Maratta in Roma. Nell'una e nell'altra città saria computato fra' buoni allievi di que' due maestri, se vi avesse lasciate opere: ancorchè in processo di tempo alquanto si manierasse, E' scelto, sobrio, giudizioso nelle sue composizioni, con un certo impasto e lucentezza di colorito, che non è in uso fra' maratteschi. Si è distinto in istorie a fresco: ne ha S. Marco, ne ha S. Angiolo; e qui è una sua battaglia vinta con la protezione di S. Jacopo Apostolo, che mostra un fuoco da trattare i più difficili temi della pittura. Ha lasciate moltissime opere anche in Genova. in Torino; e pel Piemonte; e a Novara quella cupola di S. Gaudenzio, di cui non fece forse cosa più bella.

LANZANI.

Andrea Lanzani, dopo aver prese lezioni dallo Scaramuccia scolar di Guido, che per qualche tempo si trattenne in Milano, passò a quelle del Maratta in Roma; ma il genio lo portò in fine a stile men placido, e si diede a imitar Lanfranco. Le sue opere migliori, come in altri si è osservato, son quelle che tornato da Roma lavorò in patria ne' primi tempi, memore ancora de' precetti e degli esempi romani; e tra esse il S. Carlo in gloria, che in certi giorni si espone con altri quadri nella metropolitana. Fece pure nella biblioteca Ambrosiana un bel quadro delle gesta del Card. Federigo: nè in simili rappresentanze lascia desiderare copia d'idee, ricchezza di abiti, effetto di chiaroscuro. Le più volte però trae la sua lode dalla facilità e dalla franchezza del pennello, più che d'altronde. Finì i suoi giorni in Germania, onorato ivi del grado di Cavaliere, e in Italia PARODI. non lasciò migliore allievo di Ottavio Parodi che assai

stette in Roma, ed è lodato dall'Orlandi. Da Roma pure e dalla scuola di Ciro Ferri torno Ambrogio Besozzi, per-Aumosso
Besozzi. chè alla maniera marattesca facesse anco in Milano contrapposto la cortonesca: ma egli dipinse ornati più che istorie, abile ancora in queste per quanto indica il suo S. Sebastiano a S. Ambrogio. In Venezia studiò il Pagani le Pagan. e v'insegnò ancora; contandosi il celebre Pellegrini fra i suoi allievi. Nota lo Zanetti che v'introdusse nelle accademie un nuovo gusto di disegnare il nudo, caricato alquanto, ma di buon effetto. Vi lasciò qualche tavola in pubblico; e tornò in Lombardia a chiudere i suoi giorni. Delle sue pitture abbondan le chiese e le quadrerie in Milano; e ne ha anco quella di Dresda.

Pietro Gilardi dalla scuola patria passò a Bologna, e, Pietro apprese ivi dal Franceschini e da Giangioseffo del Sole come migliorarsi. Il suo dipingere è sfumato, facile, armonioso, adatto a ornar cupole e volte e grandi pareti, siccome fece nel refettorio di S. Vittore a Milano, opera che gli fa onore. Terminò a Varese la cappella dell' Assunzione sui cartoni del Legnanino morto prima di compierla: e qualche sua opera interrotta per la sua morte fu continuata e finita dal Cav. Gio. Batista Sassi.

Lo stile di questo, che si esercitò molto in Napoli sotto SASSI. Solimene, è ragionevole in ciò ch' è disegno; e quantunque dipingesse per più chiese in Pavia e in Milano, pure il suo maggior credito l'ebbe da piccioli quadri da stanza. Non so s'egli recasse in queste bande quel colorito verdastro che da Napoli si è propagato in più scuole; o se piuttosto qua s'innoltrasse per la via di Torino, ove dipinse e figurò molto Corrado Giaquinto. Tal moda non è dispiaciuta qui ad alcuni. Gioseffo Petrini da Carono, Gioseppo che fu scolare del Prete Genovese, l'ha portata innanzi fino all'eccesso; e non se n'è guardato in ogni lavoro Piero Magatti di Varese, vivuto fino a questi ultimi Piero Magatri. anni; l'uno e l'altro riputati buoni artefici secondo la loro età. Nè potea mancare a città si vasta qualche se-

GIO. BATI-

guace de veneti che han figurato in questo secolo: veggonsi alcune imitazioni del Piazzetta, ed alcune del Tiepolo in certe chiese; essendo costume de' giovani che s'iniziano alla pittura, correre dietro a vi vi che lucrano, e curar meno i morti che già lucrarono. Dovria qui aver luogo un maggior milanese, che in paese estero ampliò FRANCESCO l'onor della patria; Francesco Caccianiga assai noto in Roma, poco fra'suoi. Ma avendone io scritto nella scuola romana, qui non farò altro che rinfrescarne al lettore la memoria e la stima. Ben nominerò il suo contemporaneo Autonio Cucchi, rimaso in Milano, non perchè l'uguagliasse, ma perchè su le orme de'romani pur si distinse se non per lo spirito, almen per la diligenza. Nè tacerò FERDINAR- Ferdinando Porta lodevole per varie pitture che condusse DO PORTA. ad imitazione del Coreggio; ma incostante e non uguale a se stesso. E questi bastino alla presente epoca che ne ha prodotti altri di qualche grido, ma non esteso gran fatto oltre il suolo natio. Il libro delle Pitture d'Italia. e la Nuova Guida di Milano, fin che le lor memorie non si raccolgano, porgeranno a'curiosi la notizia dei nomi e delle opere loro.

dello Stato restiere alla sua propria, quei dello Stato facean lo stesso; sopra tutto i pavesi, i quali in questo ultimo secolo hanno avuti più professori, che in altra età. Niuno di questi moderni è molto noto fuor della patria. Ben dovreb'esserlo Carlo Soriani (come lo chiama il Bartoli) che nella cattredale dipinse il quadro del Rosario co'quindici misteri all'intorno; grazioso lavoro sul far del Soiaro. La serie de'pittori accennati comincia da Carlo Sacchi, che l'Orlandi dice istruito dal Rosso pavese; ma questi è verisimilmente Carlantonio Rossi milanese, che nel duomo

Dopo che la capitale cominciò a preferir le scuole fo-

procaccinesco, e nell'Abbecedario è descritto per uomo lunatico, ma perito nell'arte sua. Il Sacchi continuò in Roma e in Venezia i suoi studi; e quando volle imitar

di Pavia dipinse il S. Siro e i due laterali di buon gusto

Paolo, come in un miracolo di un morto risuscitato da S. Jacopo, ch'è agli Osservanti, vi riuscì bene; buon coloritore, ornatore sfoggiato, spiritoso nelle attitudini; senonchè in queste eccede talora e dà in affettazione. Ha servito anco a quadrerie: io ne vidi un Adamo con Eva presso il Sig. Cav. Brambilla in Pavia degni di quella scella collezione. Dubbiamente fra' suoi condiscepoli pongo Gio. Batista Tassinari, risguardando solo nel tempo in Gio. Baticui visse. Con più certezza su la relazione dell' Orlandi STA TASSIcredo scolare di lui stesso Carlo Bersotti buon professore Bersotti. della inferior pittura, in cui si fermò. Tommaso Gatti Tommaso insieme con Bernardino Ciceri furono i suoi allievi mi- GICERI E gliori; che fatti altri studi il primo in Venezia, il secondo a Roma, riuscirono buoni pratici. Il Gatti educò Marcantonio Pellini, e lo consegnò di poi a' veneti e a' bolognesi, che nol promossero oltre la sfera del maestro. Al Ciceri succedette il suo scolare Giosesso Crastona pur tinto della erudizione di Roma, ove divenne pittor di figure, e più di paesi, de quali è gran copia in Pavia. Degli ultimi sono stati Pierantonio Barbieri discepolo di Bastiano Ricci, Pierantoe Carlantonio Bianchi seguace del dipinger romano. I NO BARpitteri che ho nominati quasi per serie, han piene di CARLABTOlor tavole e di lor freschi tutte le chiese di Pavia, che pur son molte; dando alla patria più di novità, ma non molto più di splendore: niuno vede Pavia per loro.

Altri pur dello Stato e delle sue vicinanze circa i tempi del Sacchi, o non molto dopo ne uscirono, e altrove diventer celebri, siccome il Mola dello Stato di Como, di Il Mola. cui altrove si è scritto; e Pietro de Pietri, che nato nel Pietro del Novarese studiò e morì in Roma, ove fu da noi lodato fha' maratteschi? In'Roma pure si abilitò Antonio Sacchi Arrorio comasco; donde tornato in Lombardia e presa a dipingere una cupola nella sua patria, prese il punto troppo alto e fece figure si gigantesche, che ne accord e morì di dolore. Comasco similmente fu un F. Emanuele Min. Riformato, F. Ena-

che, inserito dall'Orlaudi nell'Abbecedario come pittore formatosi da se stesso, merita che si corregga tal detto. Conciossiachè destinato ad abitare in Messina, si diede scolare al Silla, ed emendata la debole maniera fattasi in patria, ornò con miglior gusto vari luoghi del suo Ordine in Sicilia e in Roma. In Como sono due sue pitture presso i Riformati: in refettorio una cattiva Cena sul fare della scuola milanese cadente; in chiesa una Pietà fra vari SS: di buono stile; tanto può l'esercizio e la riflessione e il buono indirizzo anche in età adulta.

Prospettivi e Ornatisii.

Questa epoca produsse un prospettivo eccellente, del quale si è fatta menzione nella scuola romana, ove im-610. CHI. parò e lasciò alcune opere, Gio. Chisolfi scolare di Salvator Rosa. Ora è da aggiugnere che tornato in Milano. oltre le architetture ove si conta fra primi, diessi a lavorare anche istorie in grande e tavole d'altare, e con molto buon gusto lavorò anche a fresco nella Certosa di Pavia e nel Santuario di Varese. Un suo nipote nominato Ber-KACCHETTI nardo Racchetti lo seguì con lode, le cui prospettive non CLEMENTE meno che quelle di Clemente Spera non son rare nelle quadrerie. Il Torre sa menzione ancora di un lucchese.

SPERA. PAOLOPINI che assai bene dipingea prospettive e figure, detto Paolo

BERRARDO

Pini. Io non ne vidi altro che una storia di Rahab in S. M. di Campagna a Piacenza: l'architettura è bella molto; le figure svelte e toccate con brio. In vaste opere di ornati PIERFERAN- a fresco è lodato dall'Orlandi Pierfrancesco Prina, e i due CESCO PRI-Mariani Domenico e Gioseffo suo figlio. Il padre stette fermo MARIANI. in Milano, e fra vari allievi informò il Castellino da Monza; l'altro si recò a Bologna, e quivi apprese come no da Monza. migliorare il paterno stile e distinguersi per la Italia e per la Germania. Questi basterà aver ricordati in un tempo che non è stato del miglior gusto in tal genere di pittura.

Paesista di grido sul far dell'Agricola suo maestro fu Fano Ca-Fabio Ceruti, de'cui quadri non ha penuria la città nè lo ILPERUGINI Stato. Vive anche la memoria di un Perugini nominato dal Cav. Ratti nella vita di Alessandro Magnasco di Genova detto Lisandrino. Questi uscito dalla scuola dell'Abbiati, e fermatosi gran tempo in Milano, a'quadri del Perugini, dello Spera e di altri aggiugnea figurine di quel merito che descriveremo nella sua scuola natia.

Il Magnasco medesimo ancor da se può considerarsi come buono artefice della minor pittura per que' quadrettini all'uso fiammingo di bambocciate e di popolari rappresen- Bamboctanze, onde ornava le quadrerie. Tenne anche scuola in Milano, e vi ebbe imitatori un Coppa ed alquanti altri; IL Coppa ma più che niun altro gli si appressò Bastiano Ricci, ingegno maravigliosamente pieghevole ad ogn' imitazione. Nel medesimo gusto dipinse in Milano Martino Cignaroli, I CIGNABOche da Verona e dalla scuola del Carpioni recò abilità a'quadri specialmente da stanza. Insieme con Pietro suo fratello e con la famiglia si stabilì in questa sua nuova patria, ov'ebbe un figliuolo detto Scipione, che in Roma si formò paesista di merito, e visse poi in Milano e in Torino.

Circa il 1700 si stabili in Milano Lorenzo Comendich Battaglie. ricordato da noi fra gli scolari del Monti; e in casa del Comendo Barone Martini suo mecenate fece molte opere : la più applaudita fu la Battaglia di Luzzara, che vinta da Luigi XIV videla con gradimento rappresentata da questo artefice.

Nelle pitture de greggi e di ogni genere di animali valse Carlo Cane forse più che in quelle degli uomini. L'Orlandi celebra come maraviglioso in tal genere Angiolmaria Crivelli, di cui nulla vidi onde confermargli tanto elogio. MA CAI-Questi a Milano è chiamato il Crivellone a differenza di Jacopo suo figliuolo, il cui talento principale fu negli uccelli e ne'pesci: assai lavorò per la corte di Parma; ed è Caivelli. mancato di vita nel 60 di questo secolo. Più a noi vicino di tempo è stato un Londonio, che assai ragionevolmente Londonio. dipinse armenti; e presso i Sigg. Conti Greppi e in altre nobili case se ne veggon quadri pastorali. Vi ebbe in Como

Nuova

Mausano. un Mederno singolare in rappresentar rami di cucina sul gusto de' Bassani, co' quali lo confondono i men periti, Ne ho veduti quadretti assai belli presso i Conti Giovio. Fu anche fiorista di merito, e più di lui un Mario Carrent, de'Crespini suo allievo; le cui opere sono sparse e quivi e per le città vicine. Di altri professori d'inferior nota ho sparse memorie in più luoghi.

Resta che si parli di una terza Accademia fondata in Accademia Milano nel 1775 dalla immortal Sovrana Maria Teresa, e promossa con sempre nuove beneficenze da' due Figli Giuseppe e Leopoldo Augusti, e dal successore dell'Impero e degli Stati loro Francesco II, che anche fra i tumulti della guerra non dimentica mai le belle arti della pace. Gli stabilimenti, co'quali questa nuova Accademia comparve adulta fin dal momento che si fondava, son riferiti compendiosamente dal degnissimo Segretario della medesima nella nuova Guida citata già molte volte. In essa può leggersi la varietà, il numero, il merito de' professori; gli aiuti de'gessi, de'disegni, delle stampe, de'libri che sono ivi apparecchiati a chi studia; e gli esercizi che vi si praticano con grande utile della nazione, che ha cominciato già da più anni ad avere il gusto più fino e la coltura più estesa.

Fine del Tomo Quarto.

# COMPARTIMENTO

### DI QUESTO TOMO QUARTO

### DELLA STORIA PITTORICA

### DELLA ITALIA SUPERIORE

#### LIBRO SECONDO

### SCUOLE LOMBARDE

### CAPITOLO PRIMO

#### SCUOLA MANTOVANA

| EPOCA PRIMA. Il Mantegna e i suoi Successori Pag.                                                  | . 6      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EPOCA SECONDA. Giulio Romano e la sua Scutola.<br>EPOCA TERZA. Decadenza della scuola e fondazione | · 1 2    |
| di un'Accademia per avvivarla                                                                      | 20       |
| CAPITOLO II  SCUOLA MODENESE                                                                       | . 1      |
| EPOCA PRIMA. Gli Antichi                                                                           | 24       |
| lo e il Coreggio                                                                                   | 31<br>41 |
| CAPITOLO III  SCUOLA DI PARMA                                                                      | 7        |
| EPOCA PRIMA. Gli Antichi.                                                                          | 52       |
| EPOCA SECONDA. Il Coreggio e i Successori della sua Scuola                                         | 55       |
| EPOCA TERZA. Parmigiani allievi de Caracci e di                                                    | •        |
| altri esteri fino alla fondazione dell' Accademia                                                  | 89       |

# CAPITOLOIV

# SCUOLA CREMONESE

| EPOCA PRIMA. Gli Antichi                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITOLO V SCHOLA MILANESE                                                                                                                                                           |
| EPOCA PRIMA. Gli Antichi fino alla venuta del Vinci. 134 EPOCA SECONDA. Il Vinci stabilisce Accademia di disegno in Milano. Allievi di esso e de' miglior nazionali fino a Gaudenzio |
| mia e nuovi stili                                                                                                                                                                    |

• 1 • . . .

1 • • 

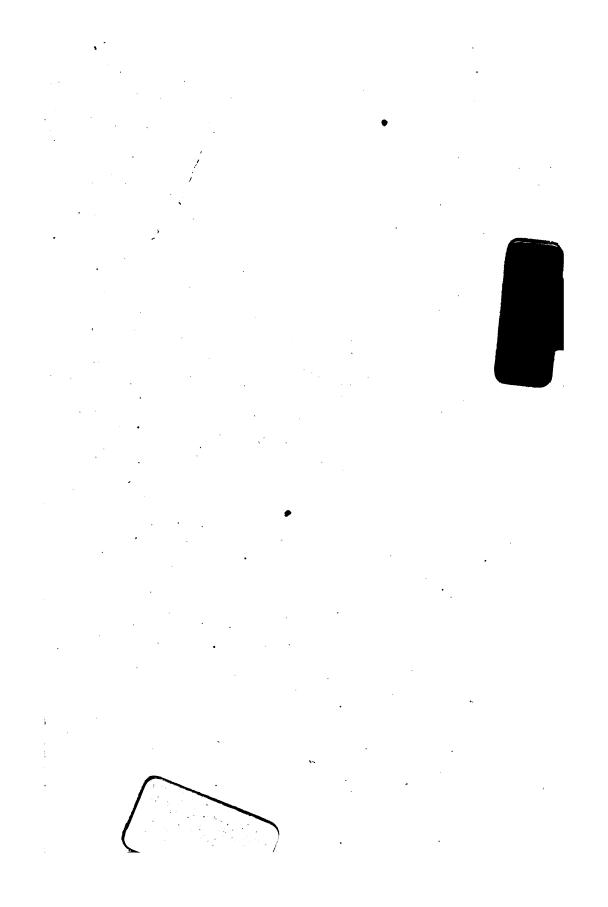

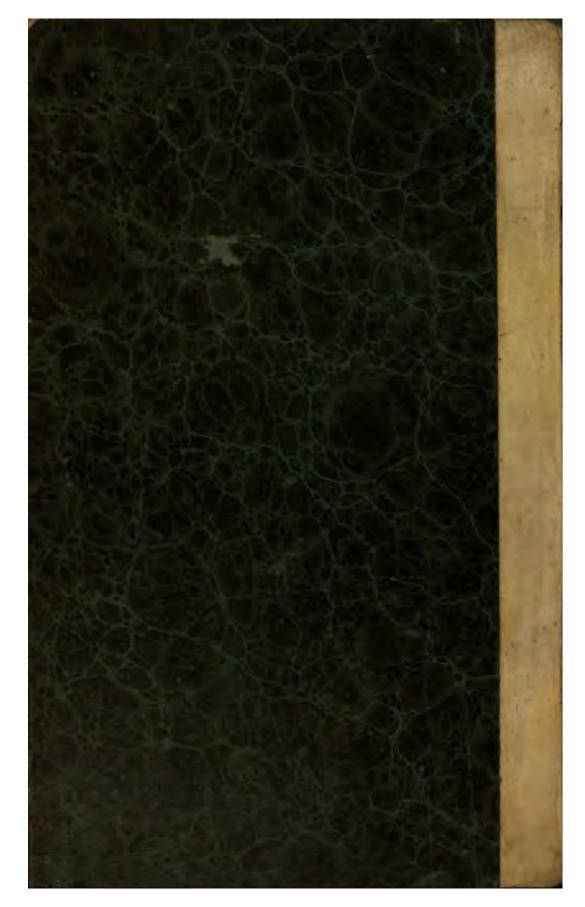